Città di **GRANAROLO DELL'EMILIA** 



ELABORATO IN FORMA ASSOCIATA

## REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

TOMO II

NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

- Parte I: Requisiti delle opere edilizie

- Parte II: Requisiti cogenti - Parte III: Requisiti volontari

Parte IV: Linee di indirizzo incentivanti il risparmio

energetico degli edifici e l'edilizia sostenibile

- Appendice: Glossario urbanistico edilizio

Sindaco

Loretta Lambertini

Segretario comunale

Dt.ssa Rita Petrucci

Responsabile di progetto

Arch. Piero Vignali (Sviluppo Comune srl)

Coordinatore per il Comune

Arch. Aldo Ansaloni

delib. C.C n. adozione del delib. C.C n. approvazione

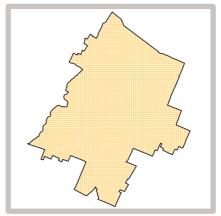

settembre 2008

## **TOMO II**

# NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

| REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE                                                                        | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI DEI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE                                     | 4  |
| Art 1.1 - Disposizioni di carattere generale                                                          | Δ  |
| Art 1.2 - Organismo Edilizio e relazioni funzionali                                                   |    |
| Art. 1.3 Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio                                         |    |
| Art. 1.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio                                                    |    |
| Art. 1.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità Immobiliari (UI) e                        | т  |
| Parti Comuni                                                                                          | 4  |
| Art. 1.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Spazi Funzionali                                |    |
| Art. 1.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Componenti Strutturali e                        |    |
| Tecnologiche                                                                                          | 6  |
| Art. 1.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso Grado di                        |    |
| Protezione                                                                                            | 8  |
| Art. 1.4 - Requisiti e Famiglie di requisiti                                                          |    |
| Art. 1.4.1 - Contenuto dei requisiti cogenti                                                          |    |
| Art. 1.4.2 - Contenuto dei Requisiti Volontari                                                        |    |
| Art. 1.5 - Limiti di applicazione dei requisiti                                                       | 12 |
| Art.1. 6 - Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e in determinati interventi di recupero |    |
| Art. 1.7 – Forme di incentivazione per l'applicazione dei Requisiti Volontari                         | 13 |
| CAPO II – PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI                                                | 14 |
| Art. 2.1 - Requisiti definiti da norme di settore                                                     | 14 |
| Art. 2.2 - Prescrizioni per insediamenti di attività produttive e di servizio                         | 14 |
| Art. 2.3 - Prescrizioni di carattere ambientale in siti contaminati                                   |    |
| Art. 2.4 - Prescrizioni di carattere geotecnico                                                       |    |
| Art. 2.5 - Prescrizioni di carattere fognario ed idraulico                                            |    |
| Art. 2.6 - Prescrizioni di carattere acustico                                                         |    |
| Art. 2.7 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna                                  |    |
| Art. 2.8 - Prescrizioni relative a utilizzo di energie alternative                                    | 16 |
| Art. 2.8.1 – Impianti fotovoltaici                                                                    |    |
| Art. 2.8.2 – Impianti termici solari per produzione acqua calda sanitaria                             | 16 |
| Art. 2.8.3 – Ambiti di applicazione relativi agli impianti fotovoltaici e solari                      | 16 |
| Art. 2.9 - Prescrizioni relative alla sicurezza stradale Passi Carrai ed uscita dalle autorimesse     |    |
| Art. 2.10 – Recinzioni e muri di cinta                                                                |    |
| Art. 2.11 – Opere pertinenziali esterne all'organismo edilizio                                        |    |
| Art 2.12 - Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni                                          |    |
| Art. 2.12.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine                                                        |    |
| Art. 2.12.2 - Marciapiedi                                                                             |    |
| Art. 2.12.3 - Canali di gronda – pluviali                                                             |    |
| Art. 2.12.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati                                         |    |
| Art. 2.12.5 - Acque reflue all'interno del sistema ambientale                                         |    |
| Art. 2.12.6 - Acque superficiali e sotterranee                                                        |    |
| Art. 2.12.7 - Autorimesse pubbliche e private                                                         |    |
| Art. 2.12.8 - Installazione di bombole di gas liquefatti                                              |    |
| CAPO III – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO                                 | 20 |
| Art. 3.1 - Ambito di applicazione                                                                     | 20 |
| Art. 3.2 - Rispetto dell'ambiente storico urbano e rurale e tutela delle pertinenze                   |    |
| Art. 3.4 - Criteri generali d'intervento                                                              |    |
| Art. 3.5 - Indirizzi architettonici e morfologici                                                     |    |
| Art. 3.5.1 - Strutture verticali                                                                      | 20 |
| Art. 3.5.2 - Strutture portanti orizzontali                                                           |    |
| Art. 3.5.3 - Coperture                                                                                |    |
| Art. 3.5.4 - Scale                                                                                    |    |
| Art. 3.5.5 - Aperture                                                                                 |    |
| Art. 3.5.6 - Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature                                               | 22 |

| Art. 3.5.7 - Infissi esterni                                                            | 22           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Art. 3.5.8 - Pavimentazioni                                                             |              |
| Art. 3.5.9 - Elementi decorativi                                                        |              |
| Art. 3.5.10 - Recinzioni, muri di cinta                                                 |              |
| CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO URBANO E ALLA SICUREZZA                       |              |
|                                                                                         |              |
| Art. 4.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio                                 | 24           |
| Art. 4.2 - Elementi aggettanti su spazi pubblici                                        |              |
| Art. 4.3 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico                 |              |
| Art. 4.4 – Allineamenti                                                                 |              |
| Art. 4.5 - Coperture, canali di gronda, pluviali                                        |              |
| Art. 4.0 - Apparati technologici                                                        | 25           |
| CAPO V – PRESCRIZIONI EDILIZIE PER LA QUALITA' URBANA                                   |              |
|                                                                                         |              |
| Art. 5.1 - Elementi di qualità urbana                                                   |              |
| Art. 5.1.1 - Arredo Urbano                                                              | 26           |
| Art. 5.1.2 – Pubblicità su Insegne, cartelli, vetrine, mostre, tende, scritte, grafiti, | 00           |
| etc.                                                                                    |              |
| Art. 5.1.3 - Tende aggettanti                                                           |              |
| Art. 5.1.5 - Edicole e chioschi                                                         |              |
| Art. 5.1.6 - Fioriere                                                                   |              |
| Art. 5.1.7 - Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre     |              |
| attività - dehors                                                                       | 27           |
| Art. 5.3 - Spazi pubblici – Piazze                                                      |              |
| Art. 5.4 - Verde privato                                                                |              |
| DARTE II                                                                                | 00           |
| PARTE II                                                                                | 29           |
| REQUISITI COGENTI                                                                       | 20           |
| REQUISITI COGENTI                                                                       | 29           |
| PARTE III                                                                               | 1/12         |
| FANTE III                                                                               | 143          |
| REQUISITI VOLONTARI                                                                     | 143          |
| REQUISITI VOLONTARI                                                                     | 143          |
| PARTE IV                                                                                | 202          |
| FARILIV                                                                                 | 200          |
| LINEE DI INDIRIZZO INCENTIVANTI IL RISPARMIO ENERGETICO DEG                             | II FDIFICI F |
| L'EDILIZIA SOSTENIBILE                                                                  |              |
|                                                                                         |              |
| APPENDICE                                                                               | 228          |
| ,                                                                                       |              |
| GLOSSARIO URBANISTICO EDILIZIO                                                          | 000          |
| GLUSSANIU UNDANIS I IUU EVILIZIU                                                        |              |

## REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE

#### CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI DEI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE

#### Art.. 1.1 - Disposizioni di carattere generale

- Fermo restando i limiti di applicabilità eventualmente indicati nel RUE, il rilascio o deposito del titolo abilitativo è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti tecnici obbligatori e volontari, in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Consiglio Regionale e all'art. 34 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31
- 2. I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione; si articolano in:
  - <u>requisiti cogenti</u>, tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico;
  - requisiti volontari, tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.
- 3. I requisiti cogenti e volontari, sono tratti dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale modificato relativamente alla famiglia 6 dei Requisiti Cogenti da atto di indirizzo regionale n. 156/2008)
- 4. Ai fini dell'applicazione dei Requisiti Cogenti e Volontari, sono definite le scomposizioni dell'organismo edilizio secondo gli spazi di fruizione, relazioni funzionali e componenti strutturali, come di seguito riportato.

#### Art.. 1.2 - Organismo Edilizio e relazioni funzionali

- 1. S'intende per ORGANISMO EDILIZIO un'unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d'uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
- 2. L'ORGANISMO EDILIZIO è costituito da spazi:
  - di fruizione dell'utenza per attività principale;
  - di fruizione dell'utenza per attività secondaria;
  - di circolazione e collegamento appartenenti ad una unità immobiliare o comuni a più unità immobiliari);
  - di locali e vani tecnici.
- 3. L'ORGANISMO EDILIZIO può avere delle PERTINENZE, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.
- 4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
- 5. Si intende per SISTEMA AMBIENTALE l'insieme formato da ORGANISMO EDILIZIO con PERTINENZE, facenti parte di COMPLESSO EDILIZIO INSEDIATIVO dotato di INFRASTRUTTURE A RETE

#### Art. 1.3 - - Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio

#### Art. 1.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio

- 1. L'ORGANISMO EDILIZIO può essere articolato secondo diversi criteri di scomposizione:
  - a) in unità immobiliari e parti comuni;
  - b) in spazi funzionali diversamente caratterizzati;
  - c) in componenti strutturali e tecnologiche;
  - d) in spazi a diverso grado di protezione.

#### Art. 1.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità Immobiliari (UI) e Parti Comuni

- 1. Si definisce UNITÀ IMMOBILIARE, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di un organismo edilizio che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata. Ciascun organismo edilizio può essere composto da una o più unità immobiliari.
- 2. Sono PERTINENZE di un'unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili, posti auto e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse, di pertinenza esclusiva.
- 3. Sono PARTI COMUNI di un organismo edilizio composto da più di una unità immobiliare gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna UI né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra più di una unità

immobiliare; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell' organismo edilizio o dalle parti comuni di esso.

4. L'UNITÀ IMMOBILIARE può coincidere con l'unità immobiliare catastale.

#### Art. 1.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Spazi Funzionali

- 1. Si definiscono SPAZI FRUIBILI di un organismo edilizio tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli SPAZI FRUIBILI possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali:
  - a) una superficie praticabile di calpestio staticamente idonea a sostenere carichi;
  - b) un'altezza utile interna, qualora siano dotati di copertura, non inferiore a m. 1,80
- 2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono SPAZI NON FRUIBILI.

Sono quindi SPAZI NON FRUIBILI:

- a) le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,80;
- b) l'estradosso delle coperture non piane;
- c) gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e accessibili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione, intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e simili.
- 3. Si riconoscono, in un organismo edilizio costituito da più di una unità immobiliare in riferimento alla funzione degli spazi, le seguenti categorie (dette anche SOTTOSISTEMI AMBIENTALI) fruibili dall'utenza:
  - a) di ciascuna unità immobiliare;
    - a.1) per ATTIVITÀ PRINCIPALI, ovvero spazi di attività o riposo;
    - a.2) per ATTIVITÀ SECONDARIE, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli, spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone);
    - a.3) per CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO;
      - a.3.1) in senso ORIZZONTALE;
      - a.3.2) in senso VERTICALE;
      - a.3.3) in senso INCLINATO;
    - a.4) per VANI TECNICI PRATICABILI (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica).
  - b) come locali di PERTINENZA di una singola unità immobiliare (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola UI ma esterni alla UI stessa);
  - c) come PARTI COMUNI ( o CONDOMINIALI);
    - c.1) per SERVIZI COMUNI a più di una UNITÀ IMMOBILIARE;
    - c.2) per CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO comuni a più di una UNITÀ IMMOBILIARE.;
      - c.2.1) in senso ORIZZONTALE;
      - c.2.2) in senso VERTICALE;
      - C.2.3) in senso INCLINATO;
    - c.3) per VANI TECNICI PRATICABILI CONDOMINIALI (altrimenti detti VANI TECNICI CONDOMINIALI), ossia locali contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone o condomini.
- 4. In un ORGANISMO EDILIZIO composto da una sola UNITÀ IMMOBILIARE, gli SPAZI FRUIBILI per PARTI COMUNI, non esistono.
- 5. Sono considerati spazi di fruizione per "ATTIVITÀ PRINCIPALE" quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone, corrispondentemente all'uso o agli usi urbanistici assegnati all'unità edilizia, che vengono cosi indicativamente raggruppati:
  - A1 a) soggiorni, pranzo, cucine abitabili e camere da letto posti in edifici di abitazione individuale o collettiva;
    - b) uffici, studi professionali, gabinetti medici, sale di lettura, guardiole di portineria;
  - A2 a) negozi, sale di esposizione o di riunione o gioco, palestre pubbliche e private, pubblici esercizi;
    - b) laboratori scientifico-tecnici;
    - c) officine meccaniche, laboratori e impianti industriali e artigianali, cucine collettive;
    - d) parti di autorimesse di uso collettivo, nelle quali vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
    - e) autorimesse di uso collettivo, magazzini, depositi, archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
  - A3 a) scuole, ospedali, sale cinematografiche, di pubblico spettacolo, ecc.
  - 6. Sono considerati spazi di fruizione per "ATTIVITÀ SECONDARIA" quelli che sono eventualmente presenti, ma solo in quanto annessi e subordinati alle attività principali, di cui costituiscono un supporto, il cui funzionamento avviene esclusivamente in relazione all'attività principale fondamentale, come ad esempio:
    - uffici e locali amministrativi direttamente ed esclusivamente a servizio delle attività principali di cui al comma precedente;

- locali di deposito e magazzino, a servizio delle attività principali di cui al comma precedente, senza permanenza di persone oltre le normali operazioni di carico e scarico.
- 7. Sono spazi di pertinenza gli spazi di servizio all'attività principale, gli spazi di circolazione e collegamento, i locali e vani tecnici, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni limitate nel tempo e che sono destinati al servizio degli spazi di cui ai punti precedenti, e vengono così raggruppati:
  - S1 a) servizi igienici e bagni di qualsiasi tipo ;
  - S2 a) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi;
    - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mg di superficie o gli 8 m di lunghezza;
    - c) lavanderie, stenditoi di uso condominiale o privato ;
    - d) autorimesse di uso privato;
    - e) locali di cottura in singole abitazioni;
  - S3 a) disimpegni con superficie inferiore a mq 12 e corridoi di lunghezza minore di m 8;
    - b) ripostigli, locali di deposito occasionale, cantine a servizio di alloggi;
    - c) locali per servizi tecnici, quali macchinari che necessitano di solo di saltuaria sorveglianza;
- 8. Gli spazi non espressamente elencati ai commi precedenti vengono classificati, per analogia, dal progettista.

#### Art. 1.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Componenti Strutturali e Tecnologiche

La scomposizione dell'organismo edilizio in componenti strutturali e tecnologiche è definita secondo il seguente elenco le cui voci:

- a) ad una cifra sono definite CLASSI DI UNITÀ TECNOLOGICHE;
- b) a due cifre puntate sono definite UNITÀ TECNOLOGICHE;
- c) a tre cifre puntate sono definite ELEMENTI TECNOLOGICI.
- 1) Strutture portanti
  - 1.1. Strutture di fondazione
    - 1.1.1 strutture di fondazione dirette
    - 1.1.2 strutture di fondazione indirette
  - 1.2. Strutture in elevazione
    - 1.2.1 strutture di elevazione verticali
    - 1.2.2 strutture di elevazione orizzontali e inclinate
    - 1.2.3 strutture in elevazione spaziali
  - 1.3. Strutture di contenimento
    - 1.3.1 strutture di contenimento verticali
    - 1.3.2 strutture di contenimento orizzontali
- 2) Chiusure
  - 2.1. Chiusure verticali
    - 2.1.1 pareti perimetrali verticali
    - 2.1.2 infissi esterni verticali
  - 2.2. Chiusure orizzontali inferiori
    - 2.2.1 solai a terra
    - 2.2.2 infissi orizzontali
  - 2.3. Chiusure orizzontali su spazi esterni
    - 2.3.1 solai su spazi aperti
  - 2.4. Chiusure superiori
    - 2.4.1 coperture (o solai di copertura)
    - 2.4.2 infissi esterni orizzontali o inclinati
- 3) Partizioni interne
  - 3.1. Partizioni interne verticali
    - 3.1.1 pareti interne verticali
    - 3.1.2 infissi interni verticali
    - 3.1.3 elementi di protezione
  - 3.2. Partizioni interne orizzontali
    - 3.2.1 solai
    - 3.2.2 trapiani e soppalchi
    - 3.2.3 infissi interni orizzontali
  - 3.3. Partizioni interne inclinate
    - 3.3.1 scale interne

#### 3.3.2 rampe interne

- 4) Partizioni esterne
  - 4.1. Partizioni esterne verticali
    - 4.1.1 elementi di protezione
    - 4.1.2 elementi di separazione
  - 4.2. Partizioni esterne orizzontali
    - 4.2.1 balconi e logge
    - 4.2.2 passerelle
  - 4.3. Partizioni esterne inclinate
    - 4.3.1 scale esterne
    - 4.3.2 rampe esterne
- 5) Impianti di fornitura servizi
  - 5.1. Impianto di climatizzazione
    - 5.1.1 alimentazione
    - 5.1.2 gruppi termici
    - 5.1.3 centrali di trattamento fluidi
    - 5.1.4 reti di distribuzione e terminali
    - 5.1.5 reti di scarico condensa
    - 5.1.6 canne di esalazione
  - 5.2. Impianto idrosanitario
    - 5.2.1 allacciamenti
    - 5.2.2 macchine idrauliche
    - 5.2.3 accumuli
    - 5.2.4 riscaldatori
    - 5.2.5 reti di distribuzione acqua fredda e terminali
    - 5.2.6 reti di distribuzione acqua calda e terminali
    - 5.2.7 reti di ricircolo dell'acqua calda
    - 5.2.8 apparecchi sanitari
  - 5.3. Impianto di smaltimento liquidi
    - 5.3.1 reti di scarico acque fecali
    - 5.3.2 reti di scarico acque domestiche
    - 5.3.3 reti di scarico acque meteoriche
    - 5.3.4 reti di ventilazione secondaria
  - 5.4. Impianto di smaltimento aeriformi
    - 5.4.1 alimentazione
    - 5.4.2 macchina
    - 5.4.3 reti di canalizzazione
  - 5.5. Impianto di smaltimento solidi
    - 5.5.1 canna di caduta
    - 5.5.2 canna di esalazione
  - 5.6. Impianto di distribuzione gas
    - 5.6.1 allacciamenti
    - 5.6.2 reti di distribuzione e terminali
  - 5.7. Impianto elettrico
    - 5.7.1 alimentazione
    - 5.7.2 allacciamenti
    - 5.7.3 apparecchiature elettriche
    - 5.7.4 reti di distribuzione e terminali
  - 5.8. Impianto di telecomunicazioni
    - 5.8.1 alimentazione
    - 5.8.2 allacciamenti
    - 5.8.3 reti di distribuzione e terminali
  - 5.9. Impianto fisso di trasporto
    - 5.9.1 alimentazione
    - 5.9.2 macchina
    - 5.9.3 parti mobili
- 6) Impianti di sicurezza

- 6.1. Impianto antincendio
  - 6.1.1 allacciamenti
  - 6.1.2 rilevatori e traduttori
  - 6.1.3 reti di distribuzione e terminali
  - 6.1.4 allarmi
- 6.2. Impianto di messa a terra
  - 6.2.1 reti di raccolta
  - 6.2.2 dispersori
- 6.3. Impianto parafulmine
  - 6.3.1 elementi di captazione
  - 6.3.2 rete
  - 6.3.3 dispersori
- 6.4. Impianto antifurto e antintrusione
  - 6.4.1 alimentazione
  - 6.4.2 rivelatori e trasduttori
  - 6.4.3 rete
  - 6.4.4 allarmi
- 7) Attrezzature interne
  - 7.1. Elemento fisso d'arredo domestico
    - 7.1.1 pareti-contenitore (\*)
  - 7.2. Blocco servizi
- 8) Attrezzature esterne
  - 8.1. Arredi esterni collettivi
  - 8.2. Allestimenti esterni
    - 8.2.1 recinzioni (\*)
    - 8.2.2 pavimentazioni esterne (\*)
- (\*) Voci esemplificative non costituenti elenco esaustivo.

#### Art. 1.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso Grado di Protezione

- 1. Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono nell'organismo edilizio:
  - a) SPAZI CHIUSI, detti anche vani o locali;
  - b) SPAZI APERTI COPERTI;
  - c) SPAZI APERTI SCOPERTI o semplicemente spazi scoperti.
- 2. Si considera SPAZIO CHIUSO o "locale" o "vano" uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro (insieme delle chiusure e delle partizioni che lo delimitano) vi siano aperture non chiudibili , se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro.
- 3. Si considera SPAZIO APERTO COPERTO uno spazio non chiuso delimitato:
  - a) da una superficie di calpestio
  - b) da una chiusura superiore o copertura o comunque da un elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: (ad es. un solaio)
  - c) da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne
  - d) per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio.
- 4. Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense.
- 5. Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo (cornici, cornicioni, mensole, balconcini, bow-windows. scale esterne a sbalzo) se la misura dello sbalzo non è superiore a m. 1,50.
- 6. Si considerano SPAZI SCOPERTI le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori come sopra definite.

#### Art. 1.4 - Requisiti e Famiglie di requisiti

- 1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.
- 2. I REQUISITI che soddisfano la medesima proposizione di esigenza sono raggruppati in FAMIGLIE DI REQUISITI; le proposizioni di esigenza sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si aggiunge

l'esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature.

3. I requisiti sono classificati in "COGENTI" e "VOLONTARI" sono riportati nel presente Tomo II del RUE nella parte II.

#### Art. 1.4.1 - Contenuto dei requisiti cogenti

1. I requisiti cogenti sono, raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella seguente tabella:

| 1. Trequisiti cogeriti sorio,                                              |                                                                  | Sette familyile, come meglio specificato nella seguente tabella.                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FAMIGLIA 1                                                                 | RC 1.1                                                           | Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche                   |  |  |  |
| Resistenza meccanica e                                                     |                                                                  | d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni                  |  |  |  |
| stabilità                                                                  |                                                                  | ·                                                                               |  |  |  |
| FAMIGLIA 2                                                                 | RC 2.1                                                           | Resistenza al fuoco; reazione al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di |  |  |  |
| Sicurezza in caso di                                                       |                                                                  | incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio;     |  |  |  |
| incendio                                                                   |                                                                  | evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso          |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.1                                                           | Controllo delle emissioni dannose                                               |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.2                                                           | Smaltimento degli aeriformi                                                     |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.3                                                           | Approvvigionamento idrico                                                       |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.4                                                           | Smaltimento delle acque reflue                                                  |  |  |  |
| FAMIGLIA 3                                                                 | RC 3.5                                                           | Tenuta all'acqua Illuminamento naturale Oscurabilità                            |  |  |  |
| Benessere ambientale                                                       | RC 3.6                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| Dellessere ambientale                                                      | RC 3.7                                                           |                                                                                 |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.8                                                           | Temperatura interna                                                             |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.9                                                           | Temperatura superficiale                                                        |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.10                                                          | Ventilazione                                                                    |  |  |  |
|                                                                            | RC 3.11                                                          | Protezione dalle intrusioni di animali nocivi                                   |  |  |  |
| FAMIGLIA 4                                                                 | RC 4.1                                                           | Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento         |  |  |  |
| Sicurezza nell'impiego                                                     | RC 4.2                                                           | Sicurezza degli impianti                                                        |  |  |  |
| FAMIGLIA 5                                                                 | RC 5.1                                                           | Isolamento acustico ai rumori aerei                                             |  |  |  |
| Protezione dal rumore                                                      | RC 5.2                                                           | Isolamento acustico ai rumori impattivi                                         |  |  |  |
|                                                                            | RC 6.1.1                                                         | Prestazione energetica degli edifici                                            |  |  |  |
|                                                                            | RC 6.1.2                                                         |                                                                                 |  |  |  |
|                                                                            | RC 6.2 Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico |                                                                                 |  |  |  |
| FAMIGLIA 6                                                                 | RC 6.3                                                           | Controllo della condensazione                                                   |  |  |  |
| Risparmio energetico <sup>1</sup>                                          | RC 6.4                                                           | Contenimento dei consumi energetici in regime estivo                            |  |  |  |
| RC 6.5 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e p |                                                                  |                                                                                 |  |  |  |
|                                                                            |                                                                  | razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS) |  |  |  |
|                                                                            | RC 6.6                                                           | Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate                    |  |  |  |
| FAMIGLIA 7                                                                 | RC 7.1                                                           | Assenza di barriere architettoniche                                             |  |  |  |
| Fruibilità di spazi e                                                      | RC 7.2                                                           | Disponibilità di spazi minimi                                                   |  |  |  |
| attrezzature                                                               | RC 7.3                                                           | Dotazioni impiantistiche minime                                                 |  |  |  |
|                                                                            |                                                                  |                                                                                 |  |  |  |

- 1. Le tabelle rappresentative dei Requisiti Cogenti sono suddivise in allegato A/1 ed A/2.
- 2. L'allegato A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la PROPOSIZIONE DI ESIGENZA con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa:
  - le ESIGENZE DA SODDISFARE;
  - i CAMPI DI APPLICAZIONE;
  - i LIVELLI DI PRESTAZIONE, con le relative unità di misura.
- 3. L'allegato A/2 definisce i modi per verificare l'intervento edilizio il requisito IN SEDE PROGETTUALE (per ottenere i relativamente alla scheda tecnica allegata al titolo abilitativo all'intervento) ed a certificarlo A LAVORI ULTIMATI (per ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità relativamente al certificato di conformità edilizia e agibilità revero deposito di scheda tecnica descrittiva).
- 4. L'allegato A/1 indica:
  - le **ESIGENZE DA SODDISFARE** articolano la proposizione di esigenza della famiglia, in quanto ogni requisito ne soddisfa una specifica;
  - I CAMPI D'APPLICAZIONE sono in genere riferiti alle destinazioni d'uso di cui all'art12.2 "elenco degli usi" del TOMO I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Allegato 2 e 3 direttiva regionale n. 156/2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".

del RUE ai seguenti raggruppamenti di funzioni:

- A funzione abitativa:
- B funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
- C funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
- D funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
- E funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

In taluni casi il campo d'applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma.

- I LIVELLI DI PRESTAZIONE comportano la definizione dell'unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in :
- livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina);
- **livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente**, con riferimento in generale a quanto stabilito e salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito.
- 5. Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto:
- al MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell'unità immobiliare o dell'organismo edilizio);
- a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti.
   Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.).
- 6. L'allegato A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell'ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
- 7. **IN SEDE PROGETTUALE**, per ottenere il titolo abilitativo all'intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica:
  - verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell'opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell'allegato A/2.;
  - progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale
    deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla
    vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell'avvio del
    procedimento per ottenere il titolo abilitativo all'intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una
    normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell'inizio lavori;
  - adozione di **soluzioni tecniche conformi** a quelle indicate nell'allegato A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di **soluzioni tecniche certificate** (relative ai materiali o ai componenti dell'opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute;
  - descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell'esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l'allegato A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora ATTESTAZIONE che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa.
- 8. A LAVORI ULTIMATI possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito:
  - dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l'autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad

- ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata:
- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell'allegato A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell'opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti);
- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;
- **giudizio sintetico** di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l'idoneità dell'opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.
- 9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o al deposito di scheda tecnica descrittiva nel caso di verifica a campione ovvero posteriori al rilascio del certificato o al deposito di scheda tecnica descrittiva, nei casi di contestazione per inconveniente igienico accertato, seguono in genere le modalità specificate nelle rispettive tabelle per ciascun requisito.
- 10. Il rispetto dei requisiti cogenti è obbligatorio per ottenere la validità del titolo abilitativo all'intervento edilizio o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art. 1.6

#### Art. 1.4.2 - Contenuto dei Requisiti Volontari

- 1. I REQUISITI VOLONTARI, sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai in contrasto con questi ultimi.
- 2. I REQUISITI VOLONTARI sono, raggruppati in cinque famiglie, come meglio specificato nella seguente tabella e riportati al CAPO III:

| P.V.1 - Prerequisito                                                                                                                                                              | V.1 - Prerequisito  "Analisi del sito" (complementare ai requisiti delle famiglie 6, 8, 9) |                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.V.1 - 1 Terequisito                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                       |  |  |
| FAMIGLIA 3                                                                                                                                                                        | R.V.3.1                                                                                    | Temperatura superficiale nel periodo invernale                                        |  |  |
| Benessere ambientale                                                                                                                                                              | R.V.3.2                                                                                    | Riverberazione sonora                                                                 |  |  |
| FAMIOLIA                                                                                                                                                                          | R.V.6.1                                                                                    | Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare al seguente) |  |  |
| FAMIGLIA 6 Uso razionale delle risorse                                                                                                                                            | R.V.6.2                                                                                    | Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare al precedente)  |  |  |
| climatiche ed energetiche (per quanto non disciplinato nel corrispondente requisito  R.V.6.3  Risparmio energetico nel periodo invernale  R.V.6.4  Protezione dai venti invernali |                                                                                            | Risparmio energetico nel periodo invernale                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Protezione dai venti invernali                                                        |  |  |
| cogente)                                                                                                                                                                          | R.V.6.5                                                                                    | Ventilazione naturale estiva                                                          |  |  |
| cogenie)                                                                                                                                                                          | R.V.6.6                                                                                    | Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                   | R.V.6.7                                                                                    | Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua                    |  |  |
| FAMIGLIA 7                                                                                                                                                                        | R.V.7.1                                                                                    | Accessibilità all'intero organismo edilizio                                           |  |  |
| Fruibilità di spazi e                                                                                                                                                             | R.V.7.2                                                                                    | Arredabilità                                                                          |  |  |
| attrezzature                                                                                                                                                                      | R.V.7.3                                                                                    | Dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza              |  |  |
| FAMICUA O                                                                                                                                                                         | R.V.8.1                                                                                    | Riduzione del consumo di acqua potabile                                               |  |  |
| FAMIGLIA 8 Uso razionale delle risorse                                                                                                                                            | R.V.8.2                                                                                    | Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle               |  |  |
| idriche                                                                                                                                                                           |                                                                                            | coperture                                                                             |  |  |
| lulicile                                                                                                                                                                          | R.V.8.3                                                                                    | Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie                                     |  |  |
| FAMIGLIA 9                                                                                                                                                                        | R.V.9.1                                                                                    | Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e      |  |  |
| Controllo delle                                                                                                                                                                   |                                                                                            | delle finiture                                                                        |  |  |
| caratteristiche nocive dei                                                                                                                                                        | R.V.9.2                                                                                    | Asetticità                                                                            |  |  |

R.V.9.3

#### Art. 1.5 - Limiti di applicazione dei requisiti

- 1. Poiché ogni requisito, cogente o volontario, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente art. 1.4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), IN FASE PROGETTUALE il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella Relazione Tecnica definita nel presente RUE quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti l'intervento edilizio di progetto all'opera edilizia progettata in funzione delle destinazioni d'uso, delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti dell'organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto per ciascun requisito, per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati nelle stesse tabelle di ciascun requisito; in alternativa il tecnico giustifica l'adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d'opera.
- 2. Le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la modulistica comunale.
- 3. Nel caso di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui alla delibera G.R. 477/95, vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti.
- 4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all'intervento edilizio non sia definita l'attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d'uso prevista nell'area d'intervento dallo strumento urbanistico vigente.
- 5. A LAVORI ULTIMATI, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare la scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della L.R. 31/2002:
  - allega le dichiarazioni di conformità e gli eventuali collaudi ai sensi di legge;
  - indica le eventuali prove in opera eseguite ed livelli di prestazione accertati per l'opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l'avvio del procedimento abilitativo all'intervento edilizio;
  - allega gli eventuali giudizi sintetici.
- 6. La scheda tecnica di cui all'art. 20 della L.R. 31/2002 ed il certificato di agibilità e conformità edilizia di cui all'art. 10 della medesima legge attestano la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell'attività specifica rende necessarie opere edilizie aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo abilitativo all'intervento edilizio.
- 7. La scheda tecnica é redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale.

#### Art.1. 6 - Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e in determinati interventi di recupero

- 1. I requisiti cogenti del presente R.U.E. regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi:
  - nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
  - ristrutturazione urbanistica;
  - ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale;
  - cambio di destinazione d'uso associato o meno ad opere;
  - cambio di attività caratterizzata da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, di cui alla delibera di G.R. n° 477/1995, senza cambio di destinazione d'uso.
- 2. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica asseverata i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d'uso, ai singoli spazi dell'organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati.
- 3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presente articolo, il tecnico professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente R.U.E., vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell'organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.
- 4. L'elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato.

- 5. Per tutte le categorie di edifici di cui al DPR 412/93, e sue s.m.i nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti e di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di SU superiore a 1000 mq, è obbligatoria l'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza istallata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di SU di edifici ad uso non residenziale.
- 6. Per tutte le categorie di edifici di cui al DPR 412/93 e sue s.m.i nel caso di interventi di:
  - nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti e ristrutturazione integrale di edifici esistenti di SU superiore a mq 100;
  - nuova istallazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti;

l'impianto di produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. 20/2000.

7. Ai fabbricati oggetto d'intervento si applicano le disposizioni, agevolazioni e semplificazioni normative previste da DLgs 115/08 in tema di efficienza energetica.

#### Art. 1.7 – Forme di incentivazione per l'applicazione dei Requisiti Volontari

1. Il Comune, con apposito provvedimento deliberativo riguardante l'applicazione dei requisiti volontari, può definire e aggiornare le forme di incentivazione correlate alla prestazione ed alla classe energetica degli edifici secondo quanto stabilito dal D.Lgs 192/2005, dalla L.R. 26/2004 e dalle direttive regionali, nonché alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tale incentivo sarà determinato in funzione del maggior grado di soddisfacimento delle prestazioni di efficienza energetica e qualità ambientale, da applicarsi come scomputo dal contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria.

#### CAPO II – PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI

#### Art. 2.1 - Requisiti definiti da norme di settore

- 1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all'inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.
- 2. Qualora il progetto, l'autorizzazione all'inizio lavori, la certificazione o il collaudo siano stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell'opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all'inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della L.R. 31/2002 la certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati.
- 3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi il limite delle tolleranze esecutive comporta da parte del dirigente competente (oltre all'irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l'irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa.

#### Art. 2.2 - Prescrizioni per insediamenti di attività produttive e di servizio

1. La progettazione di qualsiasi intervento edilizio relativi ad insediamenti di attività produttive e di servizio deve tenere conto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza del Lavoro".

#### Art. 2.3 - Prescrizioni di carattere ambientale in siti contaminati

- 1. Qualsiasi intervento edilizio dovrà essere preceduto da specifiche analisi del sito per la verifica di potenziali situazioni di inquinamento pregresso del suolo o delle falde acquifere, con particolare riferimento a precedenti destinazioni di attività dimesse, od alla prossimità con insediamenti che possano farne presupporre la contaminazione.
- Qualora dall'analisi di cui al punto precedente risulti l'ipotesi di contaminazione od inquinamento, dovrà essere attivato, preliminarmente alla esecuzione dell'intervento, un <u>piano di caratterizzazione</u> con successivo progetto preliminare e definitivo per la bonifica del sito, quali approfondimenti tecnici di cui all'art. 10 del DM 471/99, ed al titolo V del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e s.m.i..
- 3. A seguito dell'approvazione delle fasi progettuali citate al punto precedente, si procederà ai lavori di bonifica che dovranno terminare prima dell'inizio dei lavori dell'intervento edilizio previsto.

#### Art. 2.4 - Prescrizioni di carattere geotecnico

- L'inizio dei lavori di tutti gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/06/1984 n° 35, è assoggettato al deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, del progetto esecutivo e dei suoi allegati.
- 2. A seguito del deposito è verificata da parte del Comune, la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità dei terreni.
- 3. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono contenere, fra l'altro, la "valutazione della compatibilità delle previsioni in essi contenuti, con l'obbiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabililtà ed esposizione urbana".
- 4. Ai fini applicativi si fa altresì riferimento generale ai decreti ministeriali (Norme tecniche per le costruzioni), alle leggi regionali ed alla relative deliberazione di Giunta Regionale (Prime indicazioni applicative in merito alle Norme tecniche per le costruzioni)

#### Art. 2.5 - Prescrizioni di carattere fognario ed idraulico

- 1. In tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione residenziali e per attività produttive, nonché in quelli per la riqualificazione e sostituzione edilizia, il sistema fognario dovrà essere previsto con separazione delle acque bianche e nere; l'innesto sia delle acque bianche che delle acque nere, nella pubblica fognatura dovrà avvenire sul confine di proprietà e comunque a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari.
- 2. Negli ambiti di nuova urbanizzazione, sia residenziali che produttivi, dovrà essere predisposto o in alternativa partecipare agli oneri per la realizzazione di un idoneo sistema di compenso idraulico.
- 3. La raccolta e trattamento delle acque di "prima pioggia", secondo gli "Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 286 del 14/2/2005, ed agli

- orientamenti tecnici di riferimento di cui all'art. 2, paragrafo IV della citata delibera, saranno da prevedere negli ambiti in cui vi sono pericoli di sversamento e inquinamento causati da operazioni di carico e scarico di prodotti pericolosi..
- **4.** Per ciascun ambito dovranno essere inoltre rispettate le specifiche prescrizioni riportate nel rispettivo articolo di disciplina dell'insediamento.

#### Art. 2.6 - Prescrizioni di carattere acustico

- 1. Per tutti gli ambiti destinati a nuovi insediamenti dovrà essere valutata la compatibilità acustica degli interventi, secondo quanto stabilito dalla "Classificazione acustica del territorio comunale".
- 2. In particolare, laddove richiesto dalla legge 447/95 e s.m. e i. e dalle NTA della classificazione acustica del territorio comunale, gli interventi stessi dovranno essere accompagnati da una "Documentazione di impatto acustico" o relazione previsionale di clima acustico firmata da un tecnico abilitato, alla verifica della compatibilità del nuovo insediamento nei confronti del contesto insediativo di riferimento.

#### Art. 2.7 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna

- 1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di pubblica illuminazione; tali impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI, della L.R. 19/2003 sull'inquinamento luminoso e della relativa direttiva applicativa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005, e succ. mod. ed int.:
- 2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e la flessibilità dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso.
- 3. La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all'illuminazione stradale, l'illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci e attraversamenti stradali, dei viali ed organizzare, in funzione scenografica, l'illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.
- 4. La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti.
- 5. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.
- 6. Sulle strade di scorrimento veloce gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose.
- 7. Nella progettazione di nuovi impianti, ovvero la modifica di quelli esistenti, deve essere prodotta la documentazione di cui all'art. 10, comma 2 della Delibera G.R. n. 2263 del 29/12/2005, ovvero:
  - progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale abilitata per tale settore, che si assume la completa responsabilità sino alla ultimazione dei lavori;
  - misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;
  - istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità con la legge.
- 8. Al termine di lavori l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi di cui all'art. 5 comma 2 della D.G.R. 2263/2005.
- 9. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei per i quali, l'impresa installatrice, deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge di cui all'art. 5, comma 2 della citata delibera G.R. 2263/2005, e precisamente per:
  - a) gli impianti di cui all'art. 8 della medesima D.G.R. 2263/2005 ossia:
    - le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luci verso l'alto, fermo restando possibilmente l'utilizzo di apparecchi che, a parità di luminanza, conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica:
    - le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;
    - gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi dei protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza;
    - gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea;
    - le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e

- dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;
- gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;
- impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 mq, ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine;
- d) le istallazioni temporanee per l'illuminazione dei cantieri.

#### Art. 2.8 - Prescrizioni relative a utilizzo di energie alternative

#### Art. 2.8.1 – Impianti fotovoltaici

1. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, o in alternativa, qualora l'intervento lo consenta, dell'efficacia della Denuncia d'Inizio Attività, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

#### Art. 2.8.2 – Impianti termici solari per produzione acqua calda sanitaria

1. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, o in alternativa, qualora l'intervento lo consenta, dell'efficacia della Denuncia d'Inizio Attività, deve essere prevista l'installazione dei pannelli solari per la produzione d'acqua calda sanitaria. L'installazione dell'impianto a pannelli solari termici ha l'obiettivo di coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio abitativo per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 50%.

#### Art. 2.8.3 – Ambiti di applicazione relativi agli impianti fotovoltaici e solari

- 1. Ai fini dell'applicazione dei precedenti due articoli, per uso abitativo si intendono i locali in cui vi è permanenza di persone e aventi funzione residenziale, nonché, per analogia, gli uffici, gli studi professionali, gli alberghi, i locali per il soggiorno temporaneo. Sul RUE i relativi usi sono: UA1, UB1, UB30, UD9, UE1, UE2, (per gli ultimi tre usi la resa è riferita ad ogni stanza o camera).
- 2. Tale norma si applica:
  - a) ai fabbricati di nuova costruzione e alla costruzione di ampliamenti superiori al 20% della superficie esistente per la parte in ampliamento;
  - b) agli interventi di ristrutturazione edilizia associati a demolizione e ricostruzione;
  - c) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente associato a trasformazioni a fini abitativi dei sottotetti nonché al recupero di altri locali accessori sempre per fini abitativi.
  - d) a tutti i cambi d'uso con o senza opere, tra le categorie ovvero sottocategorie di funzione
  - e) alle varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui sopra qualora comportino aumento delle unità immobiliari o cambi di uso tra categorie ovvero sottocategorie di funzione;
- 3. Non si considerano coperture o tetti, ai fini della disciplina urbanistico edilizia e nei riguardi delle distanze minime indicate nel Codice Civile per le costruzioni, i suddetti impianti collocati sopra a pergolati, altre strutture di arredo o sostegno. Gli stessi potranno essere realizzati, in tutti gli ambiti del RUE costituenti il territorio, fatto salvo il rispetto dei vincoli urbanistici esistenti di carattere idraulico, storico, architettonico ed ambientale.
- 4. La realizzazione degli impianti indicati nei precedenti due articoli non sostituiscono altri obblighi derivanti dall'applicazione di normative finalizzate al rendimento, al risparmio energetico, all'utilizzo di energie alternative, ed in particolare le disposizioni del D.Lgs n.192 del 19/08/2005 –Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.;

#### Art. 2.9 - Prescrizioni relative alla sicurezza stradale Passi Carrai ed uscita dalle autorimesse

- 2. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata al nulla osta dell'Ente gestore della strada nel rispetto delle normative vigenti.
- 2. Le rampe dovranno essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml 3.50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

#### Art. 2.10 - Recinzioni e muri di cinta

- 1. Le recinzioni e muri di cinta sono soggetti al giudizio della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio analogamente agli edifici di cui sono pertinenza e devono essere realizzate in caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione nel rispetto del Codice della Strada
- 2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, dovranno essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

#### Art. 2.11 – Opere pertinenziali esterne all'organismo edilizio

- 1. Sono interventi assimilabili alla manutenzione straordinaria (MS) le opere di sistemazione pertinenziale esterna all'organismo edilizio le quali dovranno inserirsi ed integrarsi con l'area cortiliva circostante sia dal punto di vista architettonico che ambientale;
- 2. Le opere assimilabili sono le seguenti:
  - Barbecue e forni;
  - Pergolati privi di copertura;
  - Pozzi privi di copertura o con copertura aggettante non oltre 1,50 m. al netto di grondaie;
  - Pensiline aggettanti non oltre 1,50 m. al netto di grondaie;
  - Piscine scoperte al servizio pertinenziale di edifici esistenti sono escluse le piscine di impianti sportivi.

#### Art.. 2.12 - Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni

### Art. 2.12.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine

- 1. L'area dei cortili deve essere intesa al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che superi complessivamente 1/20 dell'area totale dei cortili stessi.
- Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non supera la metà del lato di esse aperto sul cortile. In caso di maggiore profondità, tali rientranze sono considerate chiostrine. Per quanto riguarda i muri di fabbrica arretrati rispetto ad uno o più lati del cortile, si ammette una maggiore altezza, pari alla profondità dell'arretramento.
- 3. Nel recupero di vecchi edifici, è permessa la realizzazione di pozzi-luce o di chiostrine allo scopo di fornire luce ed aria esclusivamente a locali di servizio.
- 4. Ogni lato del pozzo-luce non deve essere inferiore a m 4; inoltre i pozzi-luce e le chiostrine dovranno essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia. Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze dei perimetri.
- 5. I cortili, i pozzi-luce e le chiostrine dovranno avere una pavimentazione impermeabile ed essere dotati di una condotta di scarico, in modo da permettere un rapido scolo delle acque meteoriche; nei cortili con area superiore al minimo regolamentare è consentita una area permeabile con una idonea superficie pavimentata lungo i muri dei fabbricati che li delimitano di larghezza di almeno cm 100, purché sia comunque assicurato il rapido scarico delle acque reflue e sia evitata l'infiltrazione delle acque lungo i muri.
- 6. Nei cortili utilizzati per aerare ambienti privi di altra comunicazione con l'esterno, è vietato ricoprire con vetrate i cortili stessi, al di sopra delle aperture di ventilazione.

#### Art. 2.12.2 - Marciapiedi

- 1. I marciapiedi perimetrali devono essere non inferiori a mt. 0,90, costruiti con idonea pendenza verso l'esterno del fabbricato ed essere realizzati in modo da non favorire infiltrazioni verso i muri dell'edificio.
- 2. La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antiscivolo.

#### Art. 2.12.3 - Canali di gronda – pluviali

- Le coperture dei tetti debbono essere munite, verso il suolo pubblico, di canali di gronda impermeabili, atti a
  convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere
  situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali esterni ai fabbricati,
  nella parte a contatto con i marciapiedi, dovranno essere incassati o realizzati in materiale indeformabile e resistente
  agli urti, per un'altezza non inferiore a mt. 2,50.
- 2. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere dimensionate in numero e diametro sufficiente allo smaltimento necessario previsto:.
- 3. Tali condotte non dovranno avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno raccordati in alto alle docce orizzontali delle diverse falde dei tetti.
- 4. Le giunture dei tubi dovranno essere a perfetta tenuta.
- 5. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acque luride domestiche, bagni o di qualsiasi altra

provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

#### Art. 2.12.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati

- 1. Tutti i locali adibiti ad attività principale e situati al piano terreno, dovranno essere sopraelevati rispetto al piano di campagna e/o stradale.
- 2. Negli edifici esistenti sono assimilati, e quindi considerati dalle presenti norme come piani fuori terra, i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a m 0,30 rispetto alla quota del terreno circostante.
- 3. I locali situati ai piani seminterrati o interrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma soltanto a vani di servizio o in alternativa ad attività compatibili con il grado di igienicità del locale previo parere dell'AUSL..
- 4. Sia i locali interrati che quelli seminterrati dovranno avere aperture tali da assicurare una aerazione naturale direttamente dall'esterno.

#### Art. 2.12.5 - Acque reflue all'interno del sistema ambientale

- 1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale laddove esistente, oppure ad altro idoneo impianto, mediante apposita autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.
- 3. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione nonché di ristrutturazione edilizia, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.
- 4. La realizzazione di nuove reti fognarie, il rifacimento di quelle esistenti e le modalità costruttive dei relativi manufatti dovranno rispettare le linee guida dettati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 5. Nel caso di aree non servite da pubblica fognatura, dovrà essere previsto lo smaltimento dei reflui ai sensi delle normative vigenti, per dispersione sul suolo mediante subirrigazione da realizzarsi secondo i criteri tecnici in esse fissati. Qualora non sia tecnicamente possibile adottare il sistema di dispersione sul terreno possono essere previste soluzioni che, oltre alla fossa Imhoff, prevedano nell'ordine:
  - fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub superficiale a flusso verticale;
  - filtro batterico aerobico;
  - filtro batterico anaerobico;
  - depuratori biologici.
- 6. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne raccolte nella rete fognaria, prima del loro recapito finale dovranno essere sottoposte al sistema di gestione, trattamento e controllo secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nei casi di applicazione previsti.
- 7. In tutte le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali o per attività produttive, direzionali, terziarie, commerciali, alberghiere, dovranno comunque prevedersi sistemi fognari ad acque separate (produttive o domestiche e di dilavamento).

#### Art. 2.12.6 - Acque superficiali e sotterranee

- 1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, dovranno preferibilmente essere convogliate in un sistema di accumulo per essere destinate all'irrigazione del verde pertinenziale; in alternativa debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni in materia.
- 2. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del Comune. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'applicazione del regime abilitativo all'esecuzione dei lavori per le sole opere edilizie connesse.
- 3. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di provvedimento abilitativo dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia.
- 4. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.

#### Art. 2.12.7 - Autorimesse pubbliche e private

- 1. Nella costruzione delle autorimesse sia pubbliche che private dovranno essere osservate le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi.
- 2. Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo delle acque, che dovranno confluire nella rete fognaria nera, previo trattamento in pozzetto disoleatore.
- 3. Nei box singoli oltre a quanto sopra riportato la ventilazione deve essere in rapporto di almeno 1/100 in modo permanente.
- 4. Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto di aerazione (ottenuto dal rapporto tra la superficie dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore ad 1/30.
- 5. Nella costruzione delle autorimesse la comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo con porte metalliche con caratteristiche REI di resistenza al fuoco ed a chiusura automatica.
- 6. Il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei piani fuori terra, che dovranno essere non comunicanti con piani interrati o seminterrati e sprovvisti di fognoli collegati alla fognatura.

#### Art. 2.12.8 - Installazione di bombole di gas liquefatti

- 1. Tutte le nuove costruzioni residenziali e le ricostruzioni di quelle esistenti, in aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, in caso di utilizzo di combustibile gassoso dovranno essere allacciate alla rete.
- 2. Nelle nuove costruzioni residenziali non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, in caso di utilizzo di combustibile gassoso, dovranno essere previste, all'esterno dell'edificio, appositi contenitori di gas combustibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

#### CAPO III – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

#### Art. 3.1 - Ambito di applicazione

- 1. Le norme di cui al presente capo si applicano agli edifici di valore storico-architettonico e a quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, che ricadano nel territorio urbano o negli insediamenti storici del territorio rurale. Gli edifici di valore ed interesse storico-architettonico-culturale, sono individuati nell'elaborato negli elaborati grafici del presente RUF
- 2. Il recupero e la conservazione di tali edifici dovranno sottostare alle specifiche categorie d'intervento a cui ciascun immobile è associato, secondo la classificazione individuata nelle tavole del PSC e del presente RUE, sia negli ambiti urbanizzati ed urbanizzatili, sia nel territorio rurale.

#### Art. 3.2 - Rispetto dell'ambiente storico urbano e rurale e tutela delle pertinenze

- 1. Oltre alla tutela dei valori storico-architettonici, artistici ed ambientali dei fabbricati, sono oggetto di tutela i manufatti ed arredi del sistema insediativo storico che rientrano, anche indirettamente, nelle pertinenze degli edifici tutelati e negli spazi di uso collettivo e pubblico. In particolare, sono elementi di arredo ritenuti significativi e da tutelare: i muri di sostegno, i manufatti di attraversamento e di regime idraulico di corsi di acqua (eseguiti in tempi recenti o passati con muri di laterizio o pietra naturale), le massicciate delle strade e dei vicoli, le rampe o percorsi esterni pedonale, le fontanelle, le edicole religiose, nonché i gruppi arborei e masse boschive prossimi ed in vista dell'abitato storico.
- 2. Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti rurali, aie, giardini e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate evitando le pavimentazioni in conglomerato di asfalto ove non già presenti e salvaguardando le alberature.
- 3. Nel territorio rurale, qualora il recupero avvenga per usi diversi da quelli agricoli dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni, baracche, concimaie e simili. Qualora si tratti di manufatti legittimati o preesistenti all'anno 1967, potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali dell'edificio tutelato ai sensi del comma seguente. Dovrà essere curato l'inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti e alla dotazione di nuovi impianti negli edifici, in modo da limitarne per quanto possibile la visibilità. Le aree di pertinenza di edifici tutelati potranno essere recintate al loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica addossata alla siepe dal lato interno all'area da recingere oppure interposta fra due file di piante; sono ammessi elementi in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.
- 3. Nel territorio rurale, i fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di ristrutturazione edilizia, ricostruzione, demolizione od ampliamento, nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme specifiche di ambito; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle dei fabbricati tutelati. In analogia vengono trattati i fabbricati e gli ampliamenti derivanti da fascia di compensazione territoriale (H 11).

#### Art. 3.4 - Criteri generali d'intervento

- 1. Gli interventi di conservazione (siano essi di MO, MS, RS, RC, RE, RT) devono essere realizzati, in quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto.
- L'inserimento di nuovi elementi, ove consentito, può essere realizzato secondo schemi architettonici sia tradizionali
  che moderni. In ogni caso non vi deve essere contrasto con le esigenze del recupero e valorizzazione delle
  preesistenze e, nel contempo, i nuovi elementi devono risultare chiaramente distinguibili da quelli esistenti conservati
  e/o recuperati.
- 4. In particolari situazioni per le quali ai fini della conservazione del bene, l'intervento non possa prevedere modifiche di tipo formale, testimoniale o strutturale delle aperture e delle coperture, sono ammesse specifiche deroghe ai minimi del rapporto ventilante ed illuminante e alle altezze degli ambienti rispetto a quanto ammesso per gli interventi di recupero dal RUE.

#### Art. 3.5 - Indirizzi architettonici e morfologici

#### Art. 3.5.1 - Strutture verticali

- 1. La realizzazione delle opere di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche strutturali originarie.
- 2. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa secondo il metodo "cuci-scuci", o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità strutturale complessiva delle murature originali.

3. Il consolidamento, il ripristino o il rifacimento delle murature a vista (pietrame o mattoni) dovrà essere eseguito con gli stessi caratteri di stuccatura (a rinzaffo senza stilatura o con altri sistemi originari dell'edificio); è in tutti casi vietato l'uso di elementi non tradizionali.

#### Art. 3.5.2 - Strutture portanti orizzontali

- 1. Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente integrando tuttavia coibentazioni e altri impianti in grado di garantire il risparmio energetico e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili.
- 2. Negli immobili soggetti a RS, RC, RE ovvero interventi di RT, i solai ripristinati dovranno essere realizzati con struttura lignea qualora la struttura originaria sia in legno e comunque occorrerà realizzare l'opera con la medesima tecnologia originaria. L'uso di tecnologie moderne è ammessa esclusivamente nella realizzazione di nuovi solai (soppalchi e trapiani) non presenti nella struttura originaria.
- 3. E' consentita la messa in opera di tecnologie innovative per gli interventi integrativi necessari all'irrigidimento delle strutture orizzontali preesistenti a condizione che avvengano nel rispetto della storicità degli altri elementi.
- 4. E' vietata la costruzione di balconi in aggetto.

#### Art. 3.5.3 - Coperture

- 1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali di quelle preesistenti integrando tuttavia coibentazioni e altri impianti in grado di garantire il risparmio energetico e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili.
- 2. Negli interventi in cui sia previsto il rifacimento delle strutture e degli elementi di finitura della copertura si dovranno riutilizzare, per quanto possibile, i manufatti edilizi esistenti sostituendo solamente quelli obsoleti con altri del tutto simili.
- 3. E' prescritta la conservazione o il ripristino delle coperture originarie e caratteristiche dell'epoca del fabbricato, per quanto si riferisce alle strutture portanti in vista ed al manto di copertura.
- 4. Non sono ammessi manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale stonalizzato. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello stesso tipo e colore.
- 5. Salvo i casi espressamente previsti dal presente RUE, è vietato modificare la quota di gronda e comunque modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi che lo compongono. I comignoli e gli abbaini tradizionali dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e d'epoca del fabbricato.
- 6. Sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato per tutti i fabbricati.

#### Art. 3.5.4 - Scale

- 1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto tipologico e delle strutturale originali. Sono ammesse modifiche nelle partenze o nell'arrivo della scala nei casi di adequamento di manufatti con caratteristiche di pericolosa pendenza
- 2. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale.
- 3. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati o riprodotti nel caso che via siano modifiche della scala stessa.
- 4. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda. Quando l'inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio, potrà esserne previsto l'impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni o anche esternamente, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul rispetto all'aspetto storico.

#### Art. 3.5.5 - Aperture

- 1. Nel caso di realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne è richiesto il rispetto del rapporto formale tradizionale tra pieni e vuoti dell'intero fronte interessato. Nei fronti principali delle unità assoggettate RS è ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi preesistenti opportunamente documentati.
- 2. L'eventuale creazione di nuove aperture al piano terra (così come il restauro, il ripristino, la modifica delle esistenti), dove ammissibile in base alle categorie di intervento, deve uniformarsi ai seguenti criteri:
  - dimensioni delle aperture rapportata all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti;

- rispetto della gerarchia dei valori nel contesto generale delle fronti della via interessata (contesto urbano);
- salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto e rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo del fronte dell'edificio;
- rispetto della posizione dei solai;
- è esclusa comunque la realizzazione di più aperture per autorimesse affiancate.
- 3. Quando ammesse dalle presenti norme, le aperture sul piano di falda devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:
  - non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda, né abbaini negli edifici tutelati o classificati, ubicati nel territorio rurale;
  - sono ammessi lucernari sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata composizione delle aperture.

#### Art. 3.5.6 - Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

- 1. Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, su partizioni originarie o ripristinate dovranno essere realizzati con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale e tinteggiata con colori naturali tradizionali. Pareti di tamponamento o di nuova costruzione e non di ripristino potranno essere eseguiti con tecnologie moderne fatto salva la loro valutazione in termini di inserimento da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. In alternativa anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, potranno essere realizzati se in modo coerente e uniforme con le parti storico testimoniali del fabbricato.
- 2. Gli intonaci esterni su pareti preesistenti dovranno essere realizzati con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale e tinteggiata con colori naturali tradizionali; non sono pertanto ammesse, nelle pareti esterne, gli usi di intonaco plastico, di tinte e vernici plastiche o ad olio o a smalto, lucide, opache o trattate, né sono ammessi, nelle pareti, rivestimenti, anche parziali, con pietrame anche del genere usato nelle strutture murarie, con marmi, ceramiche, cotti, ovvero legno e intonaci spruzzati o grezzi alla maniera alpina, né intonaci granulati o graffiati.
- 3. Il colore da usarsi negli intonaci, previa campionatura in loco, da approvarsi preventivamente dal SUE ovvero SUAP, dovrà essere riferito alla valutazione globale del contesto. Sono ammesse tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione. Per le cortine edilizie potranno usarsi anche tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, serramenti, ecc. Quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi potranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura qualora ne sia riconosciuta da parte del SUE o SUAP la reale originalità.

#### Art. 3.5.7 - Infissi esterni

- 1. Per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, dovranno essere realizzati in modo coerente e uniforme, prevedendo il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e/o persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi di tipo tradizionale. Sono ammessi infissi in materiali tecnologicamente innovativi per la chiusura di parti originariamente aperte salvo parere favorevole della QCAP.
- 2. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelli e scuretti, dovranno essere in legno naturale o verniciati a olio, nei colori del repertorio tradizionale locale.
- 3. Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia, le serrande avvolgibili (tapparelle), dovranno essere sostituite con scuri lignei di tipo tradizionale oppure con serrande aperte a losanghe.

#### Art. 3.5.8 - Pavimentazioni

- 1. Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino o la sostituzione di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
- 2. Nell'ambito del territorio rurale, sono vietate pavimentazioni in conglomerato d'asfalto o in bettonella.

#### Art. 3.5.9 - Elementi decorativi

- 1. Gli elementi decorativi originari devono essere conservati e restaurati; non potranno essere modificate le decorazioni in pietra naturale o cotto quali cornicioni, marcapiani, lesene, ecc..; la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, in pietra naturale o laterizio (lesene, capitelli, davanzali, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne ecc.) deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.
- 2. E' vietata ogni mistificazione e contraffazione dei materiali originali con sostituti, derivanti da nuove o diverse tecnologie e con materiali di imitazione come, ad esempio, il cemento trattato tipo arenaria o travertino o la sostituzione di membrature lignee massicce con travature metalliche o cementizie rivestite di legno.

3. E' consentita l'installazione di pensiline sopra i vani porta al piano terra, a condizione che si integrino con gli aspetti storici del fabbricato e si limitino a coprire non oltre i cm 50 oltre le spallette dell'apertura del vano di riferimento.

#### Art. 3.5.10 - Recinzioni, muri di cinta

- 1. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00.
- 2. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura.
- 3. Gli spazi facenti parte di corti rurali od ex rurali classificate debbono essere mantenuti integri o ricondotti nella loro unitarietà formale e funzionale ai fini del mantenimento dei rapporti visuali fra gli edifici e fra l'insieme della corte e l'ambiente esterno.
- 4. All'interno delle corti rurali non è di norma consentita la costruzione di alcun tipo di recinzione fra edifici. Eventuali separazioni tra proprietà diverse potranno essere realizzate nell'ambito di un progetto unitario attraverso la messa a dimora di "siepi vive" e lasciando libero lo spazio di accesso comune alla corte e di collegamento tra gli edifici, a recupero dell'immagine tradizionale dell'aia.

#### CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO URBANO E ALLA SICUREZZA

#### Art. 4.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio

- 1. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario e con rifinitura a tinta, devono essere tinteggiate in modo omogeneo; per gli edifici tinteggiati, l'eventuale modifica del colore preesistente è sottoposta alla verifica da parte dello sportello unico per l'edilizia, sulla base di idonea campionatura in loco.
- 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quale fontane, esedre, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc..
- 3. Nei nuovi edifici e nel rifacimento completo di tinteggiature in edifici esistenti, i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale.
- 4. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, mediante i seguenti interventi (cfr. art. 9, L.R. 16/2002):
  - m) recupero delle facciate delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
  - n) rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi In caso di inottemperanza si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9, 4° comma della L.R. 15 luglio 2002 n° 16.

#### Art. 4.2 - Elementi aggettanti su spazi pubblici

- 1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
- 2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m. 0,10, fino ad un'altezza da terra di m. 6,00, e non superiori a m. 1,50 ad altezze superiori.
- 3. Negli edifici preesistenti sono ammessi i seguenti aggetti:
  - aggetti di non più di cm. 30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo;
  - aggetti fino a non più di cm. 150 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;
  - gli elementi di chiusura (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno con l'adozione di idonei accorgimenti idonei ad evitare ostacoli o pericoli al transito sul prospiciente marciapiede o piano stradale.
- 4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possibile incassarli, a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore, per la medesima altezza di mt. 2,50.
- 5. Per gli edifici pubblici o di valore storico-architettonico il Responsabile del Settore, sentito il parere della Commissione per la qualità Architettonica e del Paesaggio, può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

#### Art. 4.3 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico

- 1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri dei fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
- Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

#### Art. 4.4 - Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici, la ricostruzione o il ripristino tipologico di edifici preesistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Potranno essere consentiti diversi allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli preesistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche valutate dal Responsabile di Area il quale si può avvalere per la sua decisione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

#### Art. 4.5 - Coperture, canali di gronda, pluviali

1. Le coperture, i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, etc.) nonché i canali di gronda, pluviali, bancali, dovranno essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il

coordinamento dei diversi elementi e materiali.

#### Art. 4.6 - Apparati tecnologici

- 1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria ecc.) posti all'esterno degli edifici, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l'omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata; tali istallazioni non dovranno comunque interessare i fronti principali prospicienti spazi pubblici o essere mimetizzate. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.
- 2. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate sulla copertura degli edifici, o sulle pareti degli stessi purché non prospicienti su spazi pubblici; nelle realizzazioni di nuovi edifici, tali antenne debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera).
- 3. In particolare, nel territorio rurale e nei centri storici tali apparati tecnologici dovranno assumere caratteristiche cromatiche, morfologiche e di posizionamento tali da non alterare la percettività complessiva delle caratteristiche architettoniche dell'immobile e da non costituire impatto visivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

#### Art. 4.7 – Ordine di manutenzione e messa in sicurezza delle costruzioni

- 1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano.
- 2. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario o dalla Polizia Municipale per accertare le condizioni degli edifici e, quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il proprietario deve provvedere agli interventi necessari.
- 3. Qualora il proprietario non provveda, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro, e assegnare un termine per l'esecuzione.
- 4. Decorso inutilmente tale termine, si darà corso all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti ed inoltre l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso per far eseguire quelle opere di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie.
- 5. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario ovvero avente titolo, procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza titolo abilitativo edilizio preventivo, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario ovvero avente titolo di dare immediata comunicazione dei lavori al S.U.E. ovvero S.U.A.P., e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi il necessario titolo abilitativo edilizio.

#### CAPO V – PRESCRIZIONI EDILIZIE PER LA QUALITA' URBANA

#### Art. 5.1 - Elementi di qualità urbana

#### Art. 5.1.1 - Arredo Urbano

- 1. Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbano-paesaggistica dei luoghi con esclusione di quei manufatti destinati ad attività economiche e che determinano una maggiore funzionalità degli spazi ed ambienti urbani.
- 2. Rientrano in particolare fra le opere di arredo urbano,:
  - a) monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed altri oggetti decorativi ed artistici;
  - b) fontane, fioriere, parapetti, transenne;
  - c) indicatori segnaletici di toponomastica e di orientamento;
  - d) pensiline, cabine e box di pubblico servizio;
  - e) apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici;
  - f) panchine, dissuasori di sosta o di accesso, cestini portarifiuti, portabiciclette ecc.;
- 3. Ogni nuovo comparto edificatorio deve essere dotato degli elementi di arredo urbano, negli spazi di carattere pubblico, ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione Comunale.
- 4. L'arredo urbano dovrà essere inserito in modo armonico nel contesto ed istallato a regola d'arte nel rispetto delle eventuali tutele di cui al D.Lgs 42/2004 ed in base alle indicazione del Responsabile di Area Pianificazione e Gestione del Territorio.

#### Art. 5.1.2 – Pubblicità su Insegne, cartelli, vetrine, mostre, tende, scritte, grafiti, etc.

- 1. Il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e affissionali" (Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 19.06.2002) detta le norme per l'installazione di insegne, cartelli indicatori o pubblicitari, vetrine, mostre, scritte su tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre. Essi dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte e comunque secondo quanto prescritto dal Responsabile di Area Pianificazione e gestione del Territorio. La loro apposizione è soggetta al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni qualora dovuta.
- 2. Sono vietate le apposizioni di scritte o grafiti su qualsiasi superficie ad esclusione degli spazi all'uopo dedicati dal Amministrazione Comunale e previa autorizzazione della stessa. Non rientra in questa casistica la segnaletica stradale orizzontale e verticale qualora realizzata dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Nel caso di elementi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione la Polizia municipale procede in solido con la verbalizzazione e la sanzione nei riguardi di colui che l'ha installata e del soggetto o il titolare del prodotto rappresentato nell'immagine pubblicitaria. Trascorsi trenta giorni dall'ordinanza di ripristino emanata dal Comandante della Polizia Municipale, senza che i responsabili in solido provvedano alla rimozione il comune attraverso proprio personale provvede alla rimozione e smaltimento del manufatto.
- Su tutto il territorio comunale, sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive riferite ad ambiti soggetti a
  particolare tutela, disciplinati in quanto prossimi a beni paesaggistici di cui all'art. 134 ed ai sensi dell'art. 153 del
  D.Lgs 42/2004

#### Art. 5.1.3 - Tende aggettanti

- 1. L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
- 2. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede; il loro aggetto non deve essere superiore a 1,5 ml e deve essere a filo del bordo esterno del marciapiede. Le tende devono lasciare un'altezza minima di 2,20 ml tra marciapiede e punto più basso delle stesse.
- 3. Le tende devono rispettare i seguenti vincoli:
  - essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione escludendo, quindi, tende fisse, rigide o su struttura rigida;
  - rientrare nel quadro dell'apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale massima di cm. 20 per parte;
  - essere priva di pendagli e frange;
  - le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere dello stesso materiale e di uguale colore;
  - le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche:
  - non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici.
- 4. L'istallazione di tende, dovrà comunque rispettare le norme dettate da eventuali Piani del Colore riguardanti determinate zone o specifici ambiti del territorio comunale.

#### Art. 5.1.4 - Bacheche

- 1. L'apposizione di bacheche, anche luminose, sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentito nei sequenti casi e limiti:
  - a) in corrispondenza di farmacie, con dimensioni idonee ed esclusivamente per le informazioni di pubblica utilità;
  - b) in prossimità di pubblici esercizi per l'apposizione di menù e listini;
  - c) organi di pubblica amministrazione e associazioni legalmente riconosciute per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa a compiti di istituto in corrispondenza della sede o nei luoghi di maggiore frequentazione
- 2. Le bacheche affisse a parete esterna (prospettante su spazio pubblico, o comunque visibili su spazi pubblici) devono avere un ingombro massimo compreso nei limiti stabiliti caso per caso dal Responsabile di Area
- 3. In presenza di androni o portici le bacheche possono essere posizionate anche con appoggio al suolo, purché non intralcino il pubblico passaggio e nelle modalità di ingombro e limiti di cui sopra.
- 4. Le bacheche debbono essere realizzate con materiale e caratteristiche tali da porsi in armonia con i colori ed i materiali caratteristici della facciata.

#### Art. 5.1.5 - Edicole e chioschi

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'istallazione su suolo pubblico o privato l'istallazione di manufatti chiusi (edicole o chioschi) per specifiche attività (es. rivendita di giornali e riviste, gelaterie ecc.).

#### Art. 5.1.6 - Fioriere

- 1. La collocazione di fioriere è ammessa normalmente a titolo temporaneo e comunque con obbligo di immediata rimozione su richiesta della pubblica amministrazione;
- 2. L'installazione viene valutata, caso per caso ed in relazione alla delimitazione dello spazio pubblico o di quello privato eventualmente complementare ad una attività di pubblico esercizio, commerciale, terziaria o produttiva.
- 3. Il posizionamento di fioriere deve essere comunque concordato con la Polizia Municipale e/o il Responsabile di Area in base alle rispettive competenze.

#### Art. 5.1.7 - Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività - dehors

- 1. E' consentita la fruizione stagionale da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) e/o altre attività di carattere commerciale o di servizio, amministrativo, di spazi esterni d'uso pubblico o privato, antistanti o adiacenti le attività stesse, in posizione tale da non pregiudicare la visibilità del traffico veicolare ed il transito pedonale sui marciapiedi o sui portici, che dovrà essere garantito per una larghezza minima di mt. 1,50.
- 2. Tali strutture dovranno garantire accessibilità da parte di portatori di handicap nonché dotazione di servizi igienici idonei all'uso in caso l'attività riguardi pubblici esercizi.
- 3. Le eventuali coperture stagionali degli spazi collegati alle attività, dovranno essere realizzate con strutture e materiali leggeri (metallo, legno, tende), coperture a doppia falda o falde multiple, strutture a padiglione con possibilità di chiusura temporanea.
- 4. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere inseriti correttamente sotto il profilo estetico nel contesto urbano ed architettonico ed istallati nel rispetto di tutte le norme vigenti disciplinanti la materia con riguardo, in particolare, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata e dovranno essere rimosse al termine del periodo indicato dall' Amministrazione pubblica nell' apposita autorizzazione amministrativa.
- 5. In caso di istallazioni ubicate in centri storici e su valutazione del responsabile di Area, potrà essere acquisito parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

#### Art. 5.3 - Spazi pubblici - Piazze

- 1. Gli spazi pubblici adibiti a piazze dovranno essere caratterizzati da sobrietà compositiva per materiali impiegati e da omogeneità nell'utilizzo delle tipologie di arredo urbano, perseguendo qualità visiva e percettiva d'insieme con i fronti edilizi perimetrali.
- 2. Pavimentazioni e cordonature dovranno essere realizzati preferibilmente con materiali in pietra naturale, tenendo conto dell'inserimento e coordinamento con i marciapiedi perimetrali dei fronti edilizi, con i quali debbono raccordarsi senza barriere architettoniche.

#### Art. 5.4 - Verde privato

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è disciplinata in particolare dall'apposito "Regolamento del Verde pubblico e privato" approvato dal Comune.

- 2. Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi aperti, delle zone alberate con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da mettere a dimora
- 3. Nelle zone artigianali ed industriali le scelte progettuali debbono tenere conto dell'inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico mediante idonee piantumazioni di quinte arboree ed arbustive sia al limite dell'ambito che fra i singoli lotti.
- 4. Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno riservare particolare attenzione alla progettazione del sistema del verde nelle aree di espansione o da riqualificare, perseguendo l'unitarietà del sistema della vegetazione, dei nodi e dei corridoi ecologici.

#### Art. 5.5 - Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di quartiere

- 1. Gli spazi a verde attrezzato per il gioco e lo sport debbono essere caratterizzati da un'equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con buona presenza di macchie e siepi arbustive.
- 2. Le aree pavimentate debbono essere realizzate con buona cura dei materiali e del disegno architettonico, con distribuzione dei percorsi in modo uniforme su tutta l'area, assicurando la totale assenza di barriere architettoniche.
- Le dotazioni di attrezzature ricreative e sportive debbono essere ponderate alla dimensione dell'area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione delle potenzialità di fruizione (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti di basket, calcetto, pallavolo) con eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini.
- 4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla dotazione di arredi urbani. Tutto il sistema della vegetazione delle aree (tipologia e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell'area privilegiando specie autoctone e favorendo l'inserimento nel paesaggio urbano in un corretto rapporto con il tessuto edilizio circostante.

# PARTE II REQUISITI COGENTI

Ai sensi dell'art. 1.11, comma 3, delle NdA del RUE, la presente parte può essere modificata con semplice delibera del Consiglio Comunale in recepimento di eventuali aggiornamenti o modifiche regionali, o comunque per apportarvi modifiche a livello comunale.

Tali modifiche non costituiscono variante al RUE.

| FAMIGLIA 1<br>Resistenza meccanica e<br>stabilità | RC 1.1   | Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAMIGLIA 2                                        | RC 2.1   | Resistenza al fuoco; reazione al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di                                              |
| Sicurezza in caso di                              |          | incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio;                                                  |
| incendio                                          |          | evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso                                                       |
|                                                   | RC 3.1   | Controllo delle emissioni dannose                                                                                            |
|                                                   | RC 3.2   | Smaltimento degli aeriformi                                                                                                  |
|                                                   | RC 3.3   | Approvvigionamento idrico                                                                                                    |
|                                                   | RC 3.4   | Smaltimento delle acque reflue                                                                                               |
| FAMIGLIA 3                                        | RC 3.5   | Tenuta all'acqua                                                                                                             |
| Benessere ambientale                              | RC 3.6   | Illuminamento naturale                                                                                                       |
| Dellessere ambientale                             | RC 3.7   | Oscurabilità                                                                                                                 |
|                                                   | RC 3.8   | Temperatura interna                                                                                                          |
|                                                   | RC 3.9   | Temperatura superficiale                                                                                                     |
|                                                   | RC 3.10  | Ventilazione                                                                                                                 |
|                                                   | RC 3.11  | Protezione dalle intrusioni di animali nocivi                                                                                |
| FAMIGLIA 4                                        | RC 4.1   | Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento                                                      |
| Sicurezza nell'impiego                            | RC 4.2   | Sicurezza degli impianti                                                                                                     |
| FAMIGLIA 5                                        | RC 5.1   | Isolamento acustico ai rumori aerei                                                                                          |
| Protezione dal rumore                             | RC 5.2   | Isolamento acustico ai rumori impattivi                                                                                      |
|                                                   | RC 6.1.1 | Prestazione energetica degli edifici                                                                                         |
|                                                   | RC 6.1.2 | Prestazione energetica degli edifici                                                                                         |
|                                                   | RC 6.2   | Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico                                                                    |
| FAMIGLIA 6                                        | RC 6.3   | Controllo della condensazione                                                                                                |
| Risparmio energetico <sup>2</sup>                 | RC 6.4   | Contenimento dei consumi energetici in regime estivo                                                                         |
|                                                   | RC 6.5   | Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso                                                  |
|                                                   |          | razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)                                              |
|                                                   | RC 6.6   | Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate                                                                 |
| FAMIGLIA 7                                        | RC 7.1   | Assenza di barriere architettoniche                                                                                          |
| Fruibilità di spazi e                             | RC 7.2   | Disponibilità di spazi minimi                                                                                                |
| attrezzature                                      | RC 7.3   | Dotazioni impiantistiche minime                                                                                              |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Allegato 2 e 3 direttiva regionale n. 156/2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".

| ALLEGATO A / I FAMIGLIA I 21.03.2000 |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

### RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

#### PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L'opera deve essere concepita e realizzata in modo tale che le azioni a cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'uso non provochino:

- il crollo dell'organismo edilizio o di una sua parte<sup>1</sup>;
- deformazioni di importanza inammissibile (deformazioni che pregiudicano la funzionalità dell'organismo edilizio);
- danni alle altri parti strutturali, agli elementi non strutturali ed agli impianti in seguito a deformazioni e spostamenti eccessivi degli elementi portanti;
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

Nelle zone sismiche vanno inoltre limitati o evitati i danni agli elementi non strutturali e agli impianti<sup>2</sup>, vanno evitati danni agli edifici contigui e negativi effetti sulla sicurezza e percorribilità delle strade<sup>3</sup>.

Fa parte della presente famiglia il seguente requisito 4:

RC 1.1: RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rispetto alla precedente versione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995) sono state apportate le seguenti modifiche:

|        | enominazione del RC ai sensi dello<br>" Schema tipo di R.E."di cui alla<br>Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995 | tipo della modifica                     | Nuova denominazione del RC<br>o<br>denominazione del RC a cui è stato accorpato |                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RC 1.1 | RESISTENZA MECCANICA ALLE<br>SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE                                            | i tre requisiti<br>sono stati accorpati | RC 1.1                                                                          | RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE |
|        | D'ESERCIZIO                                                                                                 |                                         |                                                                                 | D'ESERCIZIO, ALLE                                             |
| RC 1.2 | RESISTENZA MECCANICA ALLE<br>SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI                                                     |                                         |                                                                                 | SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI.                 |
| RC 1.3 | RESISTENZA MECCANICA ALLE VIBRAZIONI                                                                        |                                         |                                                                                 |                                                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compresi pareti, parapetti, corrimano e coperture, come meglio specificato anche al R.C.4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si veda in particolare il punto B.9 del DM 16.1.1996 *Norme tecniche per le costruzioni in zona sism*ica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Punti C.3, C.4 e C.9.10 del D.M.16.1.1996 *Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*.

## Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

L'opera deve essere in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale; va inoltre assicurata la durabilità dell'opera. Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: pesi propri degli elementi costituenti la struttura, carichi permanenti, sovraccarichi variabili per gli edifici, variazioni termiche ed igrometriche, cedimenti di vincoli, azioni sismiche e dinamiche in genere<sup>1</sup>, azioni eccezionali.

#### **CAMPO D'APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art. 8.4 e tutti gli spazi dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il requisito è soddisfatto quando la progettazione esecutiva (documentazione, rappresentazione - compresi i particolari esecutivi -, operazioni progettuali, relazioni tecniche – comprese la relazione sulle fondazioni e la relazione geotecnica e l'eventuale relazione geologica-), i calcoli di verifica, le soluzioni esecutive conformi, l'eventuale certificazione d'origine nel caso delle strutture prefabbricate, il collaudo (ove previsto) rispettano quanto specificato dalle normative nazionali vigenti per il sistema costruttivo impiegato nell'opera, per la destinazione d'uso prevista, per il rapporto che l'opera ha con il contesto (caratteristiche e morfologia del terreno, strade ed edifici contigui).

Vanno inoltre rispettate le disposizioni procedurali della vigente normativa nazionale e regionale<sup>2</sup> ovvero le disposizioni impartite dal comune<sup>3</sup>.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nei casi dovuti vanno prese in considerazione anche le vibrazioni indotte alle strutture da macchine operatrici o mezzi in movimento (si veda ad es. l'art.46 del DPR 27.4.1955, n.*547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*).

Prima dell'inizio lavori, i progetti delle opere in c.a. soggette alla L.5.11.1971, n.1086 (specificate nella circ. Min.LL.PP.11951 del 14.2.1974) e quelli delle opere da realizzare nelle zone sismiche vanno depositati presso il Comune (L. R 3/1998, art.149) con le modalità di cui alla LR 35/1984, modificata con LR 40/1995 (articoli 1,2,3) e del Regolamento regionale 33/1986, modificato con RR 19/1995 (artt.4, 6). Le procedure per il deposito delle opere in cemento armato e per la nomina del relativo collaudatore sono indicate con la circolare regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999. Nei comuni classificati sismici tali procedure sono unificate a quelle relative alla L.64/1974. In tali comuni le procedure per il deposito, per le comunicazioni tra Comune e Servizio Provinciale Difesa del suolo competente al controllo a campione, le modalità di controllo da parte del SPDS sono specificate con circolare regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999.

Per le opere di rilevante interesse pubblico realizzate in zona sismica o ottenute per cambio d'uso di edifici preesistenti, anche senza opere, è invece prevista l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.5 della LR 35/1984, modificata con LR 40/1995. Le opere di rilevante interesse pubblico sono specificate all'art.21 del RR 33/1986, modificato con RR 19/1995. L'autorizzazione preventiva è rilasciata dal comune, avvalendosi per l'istruttoria del SPDS competente per territorio. Le modalità di controllo dei progetti (sistematico per le opere di rilevante interesse pubblico, successivo all'inizio lavori e campionario per le altre opere) sono indicate all'art.5 della LR35/84, modificata con LR40/95, e agli articoli 23 e 25 del citato RR 33/86, modificato con RR19/95.

L'utilizzazione di edifici e manufatti è subordinata alle certificazioni e dichiarazioni di cui all'art.7 della LR 35/84, modificato con LR 40/95. Il Sindaco, avvalendosi dei tecnici e funzionari comunali, vigila sull'osservanza delle norme sul c.a. (capo I della L.1086/71); i dirigenti comunali, ai sensi degli articoli 21 e 29 della L.64/74, sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche, per le costruzioni in muratura e per le costruzioni prefabbricate, avvalendosi anche dei tecnici del SPDS.

Il comune può anche richiedere nel RE il deposito dei progetti di edifici a struttura muraria soggetti al D.M. 9.1.1987, integrato e modificato con D.M.20.7.1987.

| ALLEGATO A / 1 | FAMIGLIA 1 | REQUISITO COGENTE: 1.1 | AGGIORNATO AL: 21.03.2000 |
|----------------|------------|------------------------|---------------------------|
|----------------|------------|------------------------|---------------------------|

Per le strutture in cemento armato e per le strutture metalliche, è consentita l'applicazione delle norme europee sperimentali (Eurocodici), secondo quanto specificato nella normativa nazionale in vigore. L'adozione da parte del progettista di uno dei sistemi normativi ammessi dalla vigente normativa italiana, sotto sua responsabilità, ne comporta l'applicazione unitaria ed integrale all'intero organismo strutturale.

In tutte le zone classificate sismiche tutte le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono disciplinate, oltre che dalla specifica normativa vigente per il sistema costruttivo impiegato, anche dalla normativa sismica nazionale e dalla normativa regionale in materia.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6.1, FATTA ECCEZIONE GLI INTERVENTI DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E D'ATTIVITÀ CLASSIFICATA<sup>4</sup>.

Il requisito risulta rispettato quando si applicano le appropriate disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale relative alle modalità di progettazione (completezza dei progetti e delle relative rappresentazioni e relazioni tecniche, compresa quella sulle fondazioni e quella geotecnica ed eventualmente quella geologica), alle modalità di verifica progettuale<sup>5</sup> (della sicurezza delle costruzioni, dei carichi e sovraccarichi e delle fondazioni, secondo i metodi ammessi e prescelti), alle modalità esecutive, ai materiali strutturali da impiegare, alle caratteristiche di sismicità dell'area d'intervento.

Le disposizioni normative sono diversificate secondo:

- il tipo di struttura portante dell'opera edilizia (muratura ordinaria e muratura armata, cemento armato normale e precompresso, struttura metallica, strutture prefabbricate, strutture lignee);
- la destinazione d'uso (in quanto variano i carichi d'esercizio e, in zona sismica, per la maggior protezione da assegnare alle opere di rilevante interesse pubblico<sup>6</sup>);
- l'ubicazione dell'opera (rispetto al tipo di terreno di fondazione, rispetto alla distanza dalle strade ovvero per la collocazione all'interno di complessi di edifici contigui).

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 °COMMA DELL'ART. 1.6.3 (ED INTERVENTI DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO O DI CAMBIO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA)

Il requisito è soddisfatto quando sono rispettati i livelli per le nuove costruzioni, per quanto applicabili, limitatamente alle parti strutturali oggetto di intervento, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.91 del presente Regolamento edilizio e secondo i criteri stabiliti dalla normativa per lo specifico tipo di struttura portante dell'opera edilizia.

Fanno eccezione le opere con struttura in muratura e le opere di qualsiasi tipologia strutturale realizzate in zone classificate sismiche, per le quali i livelli di prestazione sono articolati, in rapporto all'estensione e alla tipologia d'intervento di recupero edilizio che interessa le strutture dell'opera, in:

CONSOLIDAMENTO: per gli edifici in muratura normale o armata si definisce intervento di consolidamento
 l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni

<sup>4</sup> Per i mutamenti della destinazione d'uso o di attività classificata la normativa per le costruzioni in muratura e la normativa tecnica sismica non richiedono i medesimi livelli stabiliti per le nuove costruzioni. E' richiesto l'adeguamento antisismico (nelle zone classificate sismiche) o il consolidamento della muratura (nelle zone non classificate sismiche) solo se il cambio di destinazione d'uso implica, sulle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (pesi permanenti carico accidentale compreso) superiori al 20%. Per i cambi d'uso in zona sismica che portano a destinazioni di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art.2 della LR 35/1984, modificata con LR 40/1995 è necessaria l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori e sono richieste le precondizioni di compatibilità urbanistica e edilizia indicate all'art.8, comma 7, della medesima legge regionale. Le procedure di autorizzazione comunale, rilasciata sulla base di istruttoria del SPDS, sono specificate nella citata circolare regionale amb/GBO/99/20759 del 4.11.1999.

32

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si veda l'ALLEGATO A/2 relativo alle verifiche. <sup>6</sup> Per la definizione delle opere di rilevante interesse pubblico si veda l'art.21 del Regolamento regionale 33/1986, così come modificato con il RR 19/1995.

verticali e orizzontali previste in progetto<sup>7</sup>. Il consolidamento interessa l'intera opera edilizia. Il consolidamento si raggiunge quando i criteri di scelta progettuale, le operazioni progettuali e le tecniche esecutive dell'intervento sono conformi alle indicazioni della normativa vigente ed il progetto esecutivo è esauriente per planimetrie, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle verifiche di sicurezza (redatti secondo i metodi ammessi);

- ADEGUAMENTO: s'intende intervento di adeguamento<sup>8</sup> l'esecuzione di un complesso di interventi tecnici sufficiente a rendere l'opera edilizia atta a resistere alle azioni sismiche definite dalla vigente normativa<sup>9</sup>. L'intervento di adeguamento è riferito all'intera opera edilizia. L'adeguamento si raggiunge quando i criteri di scelta progettuale, le operazioni progettuali e le tecniche esecutive dell'intervento sono conformi alle indicazioni della normativa vigente ed il progetto esecutivo è esauriente per planimetrie, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle verifiche di sicurezza (redatti secondo i metodi ammessi);
- MIGLIORAMENTO: nelle zone classificate sismiche s'intende intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'organismo edilizio, con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale. Il miglioramento è raggiunto quando sono rispettate le tecniche d'intervento esecutivo e le soluzioni conformi previste nella normativa nazionale. In presenza di particolari vincoli evidenziati dagli strumenti urbanistici, sono ammesse tecniche d'intervento anche diverse da quelle descritte nella vigente normativa, purché di pari efficacia antisismica e più rispettose dei caratteri estetici, tipologici e architettonici. La pari efficacia va adequatamente dimostrata.<sup>10</sup>

Nelle operazioni di adeguamento e di miglioramento eseguite all'interno di complessi di edifici contigui privi di giunti interposti, il progetto esecutivo deve anche documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi non arrecano aggravi a tale situazione.

Per i soli interventi edilizi negli insediamenti storici<sup>11</sup> possono essere richieste all'organo competente deroghe all'applicazione della normativa sismica (comprese altezze e distacchi stradali).

b) apportare variazioni di destinazione che comportino incrementi dei carichi originari superiori al 20%;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> E' fatto obbligo di procedere al consolidamento nei casi previsti al punto 1.1 del titolo II del D.M. 20.11.1987 e s.m., cioè quando si intenda:

a) sopraelevare o ampliare l'edificio;

c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso;

e) effettuare interventi strutturali rivolti a reintegrare l'organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E' fatto obbligo di procedere all'adeguamento antisismico, secondo il punto C.9.1.1 del D.M.16.1.1996, a chiunque intenda:

a) sopraelevare o ampliare l'edificio. Si intende ampliamento l'eventuale sopraelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio. In tal caso non esiste il rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3 (n.d.r. limitazioni dell'altezza dell'edificio in funzione della larghezza stradale);

b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;

c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere o modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.

Si tratta delle azioni previste ai punti C.9.5.3, C.9.6.3, C.9.7.3 del D.M. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche". Vedi art.8 della LR 35/1984, modificata con LR 40/95.

<sup>11</sup> Individuati ai sensi dell'art.36 della LR 47/1978 e s.m. (vedi art.9 della LR 35/1984, modificato con LR 40/95).

AGGIORNATO AL: 21.03.2000 A / 1 1 1.1 ALLEGATO **FAMIGLIA** REQUISITO COGENTE:

Per gli edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica ed artistica, essendo fatte salve le procedure previste dalle leggi che li tutelano<sup>12</sup> la normativa sismica è applicabile per quanto compatibile<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> L.1089/1939 (beni monumentali) e D.Lgs 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge I luglio 2002 n. 137" (GU n. 45 del 24/2/2004, s.o.)*13 Si veda anche la proposta di circolare del Ministero per i Beni culturali pubblicata sul BUR n.60 del 10.5.1999.

## Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante:

PROGETTAZIONE esecutiva dell'opera edilizia (ed delle eventuali varianti sostanziali<sup>1</sup>), completo di relazione tecnica generale (dalla quale siano deducibili anche i vincoli funzionali e distributivi, impiantistici, strutturali, i vincoli di tutela dei valori architettonici e storici), fascicolo dei CALCOLI, relazione sulle fondazioni, relazione geotecnica, eventuale relazione geologica ed elaborati grafici.

Il progetto ed il calcolo, redatti nel rispetto delle normative vigenti<sup>2</sup>, sono depositati presso il Comune almeno prima dell'inizio lavori. Il progetto esecutivo è corredato dalle dichiarazioni di legge<sup>3</sup>.

#### A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante:

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', per le opere realizzate in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o prefabbricate. La dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto depositato ed alla normativa tecnica applicabile alla tipologia strutturale impiegata è sottoscritta dal direttore lavori<sup>4</sup>;
- eventuale COLLAUDO, se necessario ai sensi di legge, da eseguire secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa<sup>5</sup> oltre alla dichiarazione di conformità.

Per gli edifici destinati ad opere di rilevante interesse pubblico realizzati in zona sismica, anche a seguito di cambio d'uso senza opere, oltre al collaudo statico, se dovuto, deve essere prodotto anche il **CERTIFICATO DI CONFORMITÀ** alla normativa sismica, rilasciato secondo le procedure vigenti<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Si vedano l'art.6 della L.1086/1971 e l'art.7 della L.R.35/1984, modificata con L.R.40/1995.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sono varianti sostanziali in zona sismica quelle dell'art.3 della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995 e dell'art.6 del RR 33/1986, modificato con RR 19/1995.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedere i PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI nella pag.seguente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda il contenuto della relazione all'art.3 della L.R.35/1984, così come modificato dall'art.1 della L.R.40/1995.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il collaudo statico è richiesto dalla vigente normativa nazionale nei seguenti casi:

opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso (L.1086/1971, art.7, modificato con D.P.R.425/1994, art.2; D.M.9.1.1996, Sezione I, punto 3. Le procedure di collaudo possono inoltre essere svolte, per quanto riguarda gli impianti produttivi di cui al D.P.R.447/1998, secondo il capo IV del medesimo decreto. Nel caso di opere soggette al D.M.3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate" vanno rispettate anche le modalità di cui al punto 5 del medesimo decreto;nel caso di opere soggette alla L.1086/71 e destinate a funzione abitativa, il collaudatore è nominato all'inizio dei lavori; la nomina è comunicata al comune.

<sup>-</sup> per le opere soggette alle norme tecniche per le tubazioni di cui al D.M.12.12.1985, punti 1.3 e 4;

<sup>-</sup> per gli interventi di adeguamento antisismico, secondo le modalità del D.M.16.1.1996, punto C.9.4;

per nuove costruzioni ed interventi di consolidamento degli edifici in muratura (D.M.20.11.1987, titolo I, capitolo IV e titolo II, capitolo I).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Si vedano l'art.28 della L.64/1974 e gli articoli 5 e 7 della L.R. 35/1984, modificata con L.R.40/1995, DPCM 3274/2003, DM 14/9/2005, Direttiva Regionale 1677/2005.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 1 REQUISITO COGENTE: 1.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"  L. 5.11.1971, n.1086 Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"  Circ.Min.LL.PP.3.17.1979, n.1983 "L.5.11.1981, n.1086, art.7. Collaudo statico e Circ.Min.LL.P.2.13.17.1979, n.1983 "L.5.11.1981, n.1086, art.7. Collaudo statico e Circ.Min.LL.P.2.13.17.1979, n.1983 "L.5.11.1981, n.1086, art.7. Collaudo statico e Circ.Min.LL.P.2.1984, n.1985 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 58.1999 (C.U.14.8.1999)  Circ.Min.LL.P.P.15.10.1996, n.522AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione del envorme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 58.1999 (C.U.14.8.1999)  Circ.Min.LL.P.P.15.10.1996, n.522AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle controlo armato normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 21.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IL D. D.M. 21.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IL D. D.M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.M.LL.P.P.Pres. Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.1022 "Raccomandazioni per le zone sismiche"  L.R.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.                                                                                                                                                                                                     | PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMA   | _        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMALE PRECOMPRESSO E STRUTTURE METALLICHE  Circ Min.LL.PP.31.1974, n.11951 'Applicazione della L5.11.1971, n.1086  Circ Min.LL.PP.32.11.1979, n.19581 'L.5.11.1981, n.1086, at.7. Collaudo statico"  Circ Min.LL.PP.32.11.1979, n.19581 'L.5.11.1981, n.1086, at.7. Collaudo statico"  Circ Min.LL.PP.32.11.1979, n.19581 'L.5.11.1981, n.1086, at.7. Collaudo statico"  In J.P.R.22.41.1994, n.425 "Regolamento recante disciplina del procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"  D.M. 9.1.1998 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di con D.M. 5.1999 (GLI.L.14.51999)  Circ Min.LL.PP.15.10.1996, n.252AA.GGJ.STC Istruzioni per l'applicazione delle con D.M. 5.1999 (GLI.L.14.51999)  PER LE COSTRUZIONI  PER LE COSTRUZIONI  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  IN MURATURA  D. M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  Circ M.LL.PP. Per Sonsiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle strutture in muratura"  Circ M.L.L.PP. 11.1987 n. prome tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  IN MURATURA  RICAGE IN ZONA CLASSIFICATA  SISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D. M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in cone sismiche"  L. 2.1914, n.64 "Provedementi per le costruzioni in zone sismiche"  L. 2.1914, n.64 "Provedementi per le costruzioni in zone sismiche"  L. 2.1914, n.64 "Provedementi per le costruzioni in zone sismiche del D.M.19.6.1994, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche per la influzione del rischio sismico. Alturazione del Ind.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ M.Beria della de | OGNI TIPOLOGIA STRUTTURALE     | -        | D.M.16.1.1996 Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" |
| STRUTTURE METALLICHE  - Circ.Min.LL.PP.3.1.1979, n.1981 th. 251.11.1971, n.1086 - Circ.Min.LL.PP.3.1.1979, n.1981 th. 251.11.1981, n.1086, a.17. Collaudo statico."  - Circ.Min.LL.PP.3.2.10.1979, n.19777 "Competenza amministrativa: L.5.11.1971, n.1086 t.2.2.1974, n.64  - D.P.R.22.4.1994, n.425 "Regolamento recentre disciplina del autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto."  - D.M. 9.1.1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione del icollaudo delle strutture in cemento amato, normale o precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999)  - Circ.Min.L.PP.15.10.1996 n.252AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento amato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999)  - Circ. Regionate AMBCGB.09919515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in cemento delle opere in cenero della observazioni perlabbricata:  - D.M. 3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere in cenero della opere in cenero della opere in cenero della opere della oper | I                              | -        | L.5.11.1971, n.1086 "Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,                                                           |
| - Circ MinLLPP 31.71979, n.1985 1*L.5.11.1981, n.1086, at.7. Collaudo statico" - Circ MinLLPP 32.10.1979, n.1977 "Competenza amministrativa: L.5.11.1971, n.1086 et.1.2.1974, n.64* - D.P.R.22.41994, n.425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" - D.M. 9.1.1986 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecucione del i collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 5.1.999 (Cu.11.4.8.1999) - Circ.MinLLPP.15.10.1996, n.252AA.GG,/STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcalcolo, l'esecuzione del i collaudo delle con D.M. 5.3.1996 (Cu.11.4.8.1999) - Circ.MinLLPP.15.10.1998, n.252AA.GG,/STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione del i collaudo delle con controlo ammato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996* - Circ.MLI-PP.1997 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle controlo ammato normale e precompresso e per le strutture in tecniche per in consolidamento prefabbricate" - D.M. 3.1.1997 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle controlo ammatori prefabbricate" - D.M. 3.1.1997 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle controlo dell'arcio dell  |                                |          |                                                                                                                                          |
| - Circ.Min.LL.PP.23.10.1979, n.19777 "Competenza amministrativa: L.5.11.1971, n.1086 t.2.2.1974, n.425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statio e di lostrione al catasto"  - D.M. 9.1.1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento amrato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999)  - Circ.Min.L.PP.15.10.1999, n.252AA.GG/STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato, normale ce precompresso e per le strutture metalliche" in cemento amrato, normale ce precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 9.1.1966*  - Circ. Regionale AMB/GB/O99/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in ca.)  PER LE COSTRUZIONI  - D.M. 3.12.1987 " Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  - Circ.M.L.P.P.Pers.Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  - D.M. 3.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  - Circ.M.L.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni im merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni receniche per le costruzioni in con satismiche esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  - L.2.2.1974, n.64 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  - L.2.1941, n.64 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  - L.2.1941, n.64 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Altuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.724", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  - Circ.M.L.P.P.Perse.Consiglio Sup. STC S.3.1985, n.25882 "Istruzioni per le zone sismiche e per la riduzione del riduzione del riduzione del sismiche e   | STRUTTURE METALLICHE           | _        |                                                                                                                                          |
| n. 1086 e L.22.1974, n.64*  D.P.R.22.41994, n.425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"  D.M. 9.11996 Norme tecniche per il caciolo, l'esecuzione e di Itoliaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 58.1999 (CLI) 48.1999)  Circ.Min.LL.P.P.15.10.1996 (Septicolor) il struzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per la ciclolo, l'esecuzione dei Itoliaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996 (Circ. Regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE  Circ.M.LL.P.P.Pres. Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.M.LL.P.P.Pres. Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.M.LL.P.P.41.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e peri l'itore consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e peri l'itore consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e peri l'itore consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e peri l'itore consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e peri l'itore consolidamento esecuzione e peri l'itore |                                |          |                                                                                                                                          |
| D.P.R.22.4.1994, n.425 'Regolamento recente disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abatto statio e di sorzione al catasto:  D.M. 9.1.1996 'Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle rotture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 5.8.1999 (G.L.M.14.8.1999)  Circ.M.IL.P.P.15.10.1996, n.252AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale o precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1995'  Circ. Regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI  PER LE COSTRUZIONI  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA INMURATURA  INMURATURA  INMURATURA  NURATURA  NEL GASO IN CUIL'OPERA EDILIZIA RICADE IN ZAMA INMURATURA  RICADE IN ZONA CLASSIFICATA SSIMCA, CLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  L. 2.2.1947, n.6.4 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  Circ.M.LL.P.P.4.1.1989, n.30787 'Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni e secuzione e collaudo delle costruzioni e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  L. 2.1947, n.6.4 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  Circ.M.LL.P.P.4.1.1980, n.30787 'Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  L. 2.1947, n.6.4 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  Circ.M.LL.P.P.4.1.1989, n.7087 'Istruzioni in zone sismiche esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  L. 2.1947, n.6.4 "Provedimenti per le costruzioni in zone sismiche zone sismiche e per la duzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.102  Circ.M.LL.P.P.Pers. Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per papplicazione del Cost |                                |          |                                                                                                                                          |
| autorizzazione al l'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"  D.M. 9.11996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e di l'ollaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", modificato con D.M. 8.11999 (Cul. 14.8.1999)  Circ. Min. LL.P.P.15.10.1996, n.522AA.GG/STC Istruzioni per l'applicazione dei Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione di cloulado delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1995 (Circ. Reglonale AMB/GB/09)/1915 fed 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  IN MURATURA  NURATURA  NURATURA  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA  RICHARDA CALESPIRCATA  SISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  L. 2.2.1974, n.64 "Provvedimenti per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ. MLLL.P.P.4-1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ. MLL.P.P.4-1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ. MLL.P.P.4-1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento con sismiche"  NUL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA  RICHARDA CALESPIRCATA  SISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  Circ.M.B.L.P.P.P. es Consiglio supporti del instructione della relazione della relazione della consiglio esecuzione del |                                | _        |                                                                                                                                          |
| in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche*, modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999)  Circ.Min.LL.PP.15.10.1996, n.252AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tenniche per l'a Calcolo, l'essecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996*  Circ.Regionale AMB(GR)09/91951 del 15.1.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI  PRELE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  IN MURATURA  NAURATURA  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA RISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  Circ.M.L.L.P.P. 4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento e consolidamento e consolidamento e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento e conso |                                |          |                                                                                                                                          |
| con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999)  Circ.MinLL.PP.15.101996, n.252AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme teoniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture mettalliche di cui al D.M.9.1.1996*  Circ. Regionale AMB/GBC/99/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PERLE COSTRUZIONI  PERLE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  IN MURATURA  IN MURATURA  IN MURATURA  IN MURATURA  IN MURATURA  IN CASO IN CUIL COPERA EDILIZIA RICADE IN ZONA CLASSIPICATA SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCIE:  D.M.1.6.11996 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  L.2.2.1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le sismiche"  L.2.1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzione e collaudo degli addici in muratura e per il loro consolidamento  L.2.2.1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le costruzione e collaudo degli addici in muratura e per il loro consolidamento  L.2.2.1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le costruzione e collaudo degli addici in muratura e per il loro consolidamento  L.2.1974, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le costruzioni per la consumina della procedure per le costruzioni per gli interventi sul patrimoni della procedure per le costruzioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica el per la provenzione del patrimonio routurale dal rischio sismico  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Medicato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999, (Procedure per il deposito presso il comune dalla prima circolare dell |                                | -        |                                                                                                                                          |
| Circ.Min.LL.PP.15.10.1996, n.252AA.GG.STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per li calculo, l'esceuzione ed il collaudo delle ci collaudo dallo controllo armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996" - Circ. Regionale AMB/GBO/99/1951 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA IN MURATURA IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA IN MURATURA  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA RICADE IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA, OLTRE LALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D. M. 3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni strutture in muratura"  Circ.MLL.PP.2.1794, n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"  D. M. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"  D. M. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  D. M. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  LR.1.9.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche"  LR.1.9.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche del D.M.196.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche del D.M.196.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni del D.M.196.1984, n.36 "Norme per la induzione della rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.1.1995, n.40  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sui patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica del D.M.196.1984, n.371.1988 "Norme tecniche ripuratura controlli dell'art.20       |                                |          |                                                                                                                                          |
| "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in camento armato normale e precompresso e per le strutture mettalliche di cui al. M. 9.1.1995".  Circ. Regionale AMB/GBC/98/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PER LE COSTRUZIONI PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA INMURATURA  D.M. 3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  Circ.M.L.P.PPers. Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni progettazione progettazione e contra progettazione e contra progettazione    |                                |          |                                                                                                                                          |
| armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996"  Circ. Regionale AMB(GRO/99/1951 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  PERLE COSTRUZIONI PREFABBRICATE  - D.M. 3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate" - Circ.M.LL.P.P.Pres.Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme lecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate" - Circ.M.L.L.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura" - Circ.M.L.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento consumina esismiche" - L.R.194, 1.1986 "Norme tecniche per le costruzioni con particolari prescrizioni per le sismiche" - D.M.16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" - L.R.196, 1.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche" - L.R.196, 1.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le Costruzioni in zone sismiche per la induzione dell' rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10,12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40 - Circ.M.L.P.P.P.res.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sui patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal urbanistica in zona sismica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 = R.R.54.1995, n.17) "Trammissione della prima circolare della Borizione della regione della relazione della deposito press |                                | -        |                                                                                                                                          |
| PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE  Circ. Regionale AMB/GB/09/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.)  D.M. 3.12.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  Circ.M.LL.PP.Pres.Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  IN MURATURA  RIC.ASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA Circ.M.LL.PP.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo deglie diffici in muratura e per il loro consolidamento  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA Circ.M.L.L.P.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo deglie diffici in muratura e per il loro consolidamento  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA CIRC. N. 20NA CLASSIFICATA  SISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D.M.16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.2582" "Istruzioni per l'applicazione del Coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.L.P.P.Pres.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25982 "Istruzioni per l'applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientati 18.7.1985, n.1092 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale at lipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nel los conse sismiche"  Circ.Assessore al Territorio, Programmazion |                                |          |                                                                                                                                          |
| PER LE COSTRUZIONI PRE LE COSTRUZIONI PRE LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  DE LA COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  CINC.M.LL.PP. Pres. Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, essecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  DE LA COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  CINC.M.LL.PP.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, essecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Cinc.M.LL.PP.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, essecuzione e collaudo deglie diffici in muratura e per il loro consolidamento  L. 2.1974, n.64 "Prowedimenti per le costruzioni in zone sismiche essecuzione e collaudo deglie diffici in muratura e per il loro consolidamento  L. 2.1974, n.64 "Prowedimenti per le costruzioni in zone sismiche"  L. R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.LL.PP. Pres.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25982 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientati 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.1.1986. "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche per la dell'antiventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.1.1986. "Norme tecniche per la prevenzione e piantificazione urbanistica in zona sismica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.104)  Circ.Assessore al Territorio, Pro |                                | _        |                                                                                                                                          |
| Costruzioni prefabbricate"  Circ.MLL.P.P. res. Consiglio sup STC, 16.31989 n.31104 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.MLL.P.P.4.11999, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.MLL.P.P.4.11999, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento esecuzione esecuzione esecuzione esecuzione e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'ar.20 della L. 10.12.1981.n.1471.modificata con L.R. 14.4.1995, n.40 and the procedure per le costruzioni in zone sismiche esper la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'ar.20 della L. 10.12.1981.n.1471.modificata con L.R. 14.4.1995, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica epre la provenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche".  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" in zone sismica el lustrativa el minima di per la de    |                                |          | il Comune delle opere in c.a.)                                                                                                           |
| PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA  D. M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  D. M. 20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni turture in muratura"  Circ. M.LL.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento esecuzione e collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la D. 20.1 (Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per la Collaudo degli edifici in muratura per il loro consolidamento per sensisimica pre la prevenzione delle procedure per la costruzioni in zone sismiche per la Collaudo degli edifici in muratura per il aprocedure per la Collaudo degli per consolidamento per la Collaudo degli per la consolidamento per la Collaudo degli per la consolidamento per la Collaudo degli per la prevenzione della principa per la prevenzione della principa per la prevenzione del patrimonio culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.1032 "Raccomandazioni per la protezione e Ambiente prot.GBO' 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in | PER LE COSTRUZIONI             | -        |                                                                                                                                          |
| norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"  PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA  IN MURATURA  D. D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"  Circ.M.LL.P.P.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA  RICADE IN ZONA CLASSIFICATA  SISMICA, OLTRE ALLE NORME  PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  LR.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche"  LR.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con I.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.L.P.P.Pres Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recarte norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.B.P. 1984, recarte norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.B.P. 1984, recarte norme tecniche per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico*  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche", modificato con R.R.54.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GEO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (LR.14.4.1995, n.40 e R.R.54.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati issmici alla normativa sismica al di cuntrollo della prima circolare illustrativa  Circolare della Margello per la provenzi | PREFABBRICATE                  |          |                                                                                                                                          |
| PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA    D. M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | -        |                                                                                                                                          |
| PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA    D.M.20.11.1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                                                                                                                                          |
| strutture in muratura" Circ.M.LL.P.P.4.1.1999, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento  SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D.M.16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.L.P.P.P.Pres.Consiglio Sup. STG 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica peredisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli endirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11094 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R.  | PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA | -        |                                                                                                                                          |
| essecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |                                                                                                                                          |
| NEL CASO IN CUI L'OPERA EDILIZIA RIGADE IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D.M.16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.1.9.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche"  L.R.1.9.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.L.L.P.P.Pres.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune del progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per  |                                | -        | Circ.M.LL.PP.4.1.1989, n.30787 "Istruzioni in merito alle norme per la progettazione,                                                    |
| RICADE IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  D.M.16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.LL.P.P.Pres.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  DER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO PDE A STAPIZOOS  DIrettiva Regionale 1677/2005  DER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE P.B.11986, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.19 |                                |          |                                                                                                                                          |
| SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  - D.M. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" - L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40 - Circ.M.L.L.P.P. Pres. Consiglio Sup. STO 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica) - Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico" - R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19 - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (at.1.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)" - L.R.3/1999 (at.1.49 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995) - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico) - DPCM 3274/2003 - Dm 14/9/2005 - Direttiva Regionale 1677/2005 - Diretti |                                | -        |                                                                                                                                          |
| PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:  - L.R.19.6.1984, n.35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  - Circ.M.LL.PP.Pres.Consiglio Sup. STG 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  - Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  - R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (LR.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere di relazione per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - DM 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizion |                                | _        |                                                                                                                                          |
| zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della L. 10.12.1981, n.741", modificata con L.R. 14.4.1995, n.40  Circ.M.LL.PP.Pres.Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.119). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  Direttiva Regionale 1679/2005  Direttiva Regionale 1679/2005  Direttiva Regionale 1679/2005  Direttiva Regionale 1679/2005  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni appli | l '                            | _        |                                                                                                                                          |
| - Circ.M.LL.P.P. Pres. Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 "Istruzioni per l'applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  - Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  - R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 |                                |          |                                                                                                                                          |
| del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  - Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  - R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere di relaizione del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Directiva Regionale 1677/2005  - Circ.M.LL.P.P.9.1.1996 |                                |          |                                                                                                                                          |
| (applicazione del coefficiente di protezione sismica)  Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NOSME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, PP.24.9.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni  |                                | -        |                                                                                                                                          |
| - Circ.M.Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 "Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  - R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i ciriteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'essecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per l |                                |          |                                                                                                                                          |
| interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.99.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                             |                                | _        |                                                                                                                                          |
| rischio sismico"  R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  PER QUANTO CONCERNE LE CIrc.M.LL.P.P.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.P.P.24.9.1986, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |          | interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica                                                          |
| R.R.13.10.1986, n.33 "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19     Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa     Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"      L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)      Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)      DPCM 3274/2003      Dm 14/9/2005      Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  PER QUANTO CONCERNE LE RECAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988 Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |          |                                                                                                                                          |
| delle opere nelle zone sismiche ", modificato con R.R.5.4.1995, n.19  Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995) "  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  ORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Circ.M.LL.PP.94.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |                                                                                                                                          |
| - Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 "Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  - Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1678/24/3 "D.M.11.3.1988 Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | -        |                                                                                                                                          |
| urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | _        | Circ.Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del                                                          |
| della prima circolare illustrativa  Circolare della Direzione generale "Programmazione e pianificazione urbanistica" 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  ORME PRECEDENTI, PER QUANTO CONCERNE LE Progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.99.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                                                                                                                                          |
| 16.4.1995, n.11084 "Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                                                                                                                                          |
| classificati sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995)"  - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R. 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | -        |                                                                                                                                          |
| modificato con L.R.40/1995) "  L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |          |                                                                                                                                          |
| - L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l'accettazione del deposito ed il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |                                                                                                                                          |
| dell'autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all'art.2 della L.R 35/1984, modificato con L.R.40/1995)  - Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  - DPCM 3274/2003  - Dm 14/9/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - Direttiva Regionale 1677/2005  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | _        |                                                                                                                                          |
| modificato con L.R.40/1995)  Circ.Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |                                                                                                                                          |
| comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l'autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | modificato con L.R.40/1995)                                                                                                              |
| preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)  DPCM 3274/2003  Dm 14/9/2005  Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  DRAME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | -        |                                                                                                                                          |
| DPCM 3274/2003 Dm 14/9/2005 Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE: DCIRC.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988" Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |                                                                                                                                          |
| - Dm 14/9/2005 - Direttiva Regionale 1677/2005  PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  - D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | _        | 1 1 1                                                                                                                                    |
| PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | _        |                                                                                                                                          |
| PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <u>_</u> |                                                                                                                                          |
| GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PER QUANTO CONCERNE LE         | -        | D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la                                                     |
| NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:  Opere di fondazione"  Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la                                              |
| APPLICABILI, ANCHE:  - Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 "Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988"  - Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |          |                                                                                                                                          |
| <ul> <li>Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 "D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la<br/>redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | _        |                                                                                                                                          |
| redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APPLICABILI, ANCHE:            | _        |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PER QUANTO CONCERNE LE OPERE   | _        |                                                                                                                                          |

| ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 1 | REQUISITO COGENTE: | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|
|                |            |                    | 10/02/00                   |

INFRASTRUTTURALI VEDERE ANCHE – Circolare del M. LL.PP., Presidenza del Consiglio Superiore, STC 20.3.1986, n.27291 "D.M.12.12.1986 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni"

| ALLEGATO A / 1 | FAMIGLIA 2 | A | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------|------------|---|----------------------------|--|
|                |            |   | 10/02/00                   |  |

# SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

## PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L'organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso d'incendio:

- sia garantita per un determinato tempo la capacità portante dell'organismo edilizio e dei suoi componenti;
- siano limitate all'interno dell'organismo edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo;
- sia limitata la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini;
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

Dovranno quindi in particolare essere controllati: l'infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione d'impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma), il sistema d'accessibilità e d'evacuazione, ecc..

Fa parte della presente famiglia il seguente requisito<sup>1</sup>:

RC 2.1: RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D'INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO.

1

<sup>1</sup> Rispetto alla precedente versione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995) sono state apportate le seguenti modifiche:

| 44       | nominazione del RC ai sensi dello<br>Schema tipo di R.E."di cui alla<br>Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995                                                                                                                              | Tipo della modifica                                          | denor  | Nuova denominazione del RC<br>o<br>minazione del RC cui è stato accorpato                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC 2.2 F | RESITENZA AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO E ASSENZA D'EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE IN CASO D'INCENDIO  LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D'INCENDIO EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZI DI SOCCORSO | i requisiti sono stati<br>accorpati in un unico<br>requisito | RC 2.1 | RESITENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO |

|          | A /          | 1 |          | 2 |                    | 2 1         | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|--------------|---|----------|---|--------------------|-------------|----------------|--|
| ALLEGATO | $\mathbf{A}$ |   | FAMIGLIA |   | REQUISITO COGENTE: | <b>4.</b> I | 13/02/00       |  |

Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d'incendio, evacuazione in caso d'emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

## **ESIGENZE DA SODDISFARE**

RESISTENZA AL FUOCO - attitudine dei componenti edilizi a conservare per un determinato tempo la stabilità (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I), così definiti:

- la stabilita (R) è l'attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- la tenuta (E) è l'attitudine a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all'azione del fuoco- fiamme,
   vapori o gas caldi sul lato esposto;
- l'isolamento termico (I) è l'attitudine a ridurre, entro un certo limite, la trasmissione del calore.

REAZIONE AL FUOCO - indica il grado di partecipazione alla combustione di un materiale esposto al fuoco.

I materiali non devono essere causa aggravante lo sviluppo del rischio d'incendio o l'emanazione di gas e fumi nocivi in fase di combustione.

<u>LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D'INCENDIO -</u> il pericolo d'incendio in un organismo edilizio deve essere valutato attraverso l'identificazione delle seguenti tipologie di pericolo:

- le sostanze che potrebbero generare fiamme, fumo, calore o esplosione;
- la localizzazione delle fonti di combustione quali fonti d'aggravio della situazione di pericolo;
- le carenze dell'organizzazione dei flussi di materiali o persone relative ad ogni specifica attività svoltà all'interno dell'organismo edilizio (carenze di layout);
- le modalità organizzative della specifica attività (carenze organizzative).

<u>EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO -</u> l'organismo edilizio deve essere dotato di:

- un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato;
- un sistema che consenta una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 1.4 dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di spazi chiusi e aperti soggetti alla normativa di sicurezza antincendio generale<sup>1</sup> ed a quella di sicurezza antincendio specifica per l'attività<sup>1</sup>.

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

RESISTENZA AL FUOCO (R), (RE), (REI) - Il valore richiesto per un elemento costruttivo è stabilito nelle norme specifiche di riferimento<sup>1</sup>. Per indicare dette resistenze sono utilizzate le seguenti classi di tempo: 15, 30, 45, 60, 120, 180. Classi di tempo maggiori possono essere richieste per necessità particolari.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vedere i PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - ALLEGATO A/2.

|  | ALLEGATO A / 1 | FAMIGLIA 2 | REQUISITO COGENTE: 2.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|--|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|--|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

<u>REAZIONE AL FUOCO</u> - Il grado di partecipazione al fuoco di un materiale è indicato con 6 classi: dalla classe 0 (materiali non combustibili) fino alla classe 5 (materiali altamente combustibili, il cui impiego è sconsigliabile). La classe di reazione al fuoco dei materiali è desunta dalle certificazioni degli stessi.

La classe di reazione al fuoco dei materiali è prescritta dalle norme<sup>1</sup> di sicurezza antincendio generali e da quelle disciplinanti le singole attività, in relazione alla specifica destinazione dell'organismo edilizio e in relazione all'uso specifico.

<u>LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO</u> - Valutate le tipologie di pericolo, vanno applicati in modo complementare o alternativo i concetti di:

- ELIMINAZIONE,
- RIDUZIONE,
- SOSTITUZIONE,
- SEPARAZIONE.

Devono quindi essere previsti ed attuati accorgimenti tipologici, tecnologici, organizzativi affinché siano rispettate le prescrizioni e finalità dettate dalle norme nazionali vigenti<sup>1</sup> in materia.

EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO – Nell'organismo edilizio, in caso di emergenza, deve essere previsto e organizzato un sistema per:

- l'evacuazione delle persone in un tempo ammissibile; le vie di esodo e le relative informazioni dovranno essere facilmente identificabili, protette, geometricamente regolari, adeguatamente dimensionate, dovrà inoltre essere possibile identificare e raggiungere, il "punto di raccolta<sup>2</sup>";
- l'accessibilità e la manovrabilità per i mezzi e le squadre di soccorso.

## INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6.1

La normativa vigente<sup>3</sup>, che specifica per tipologie di edifici o di attività le finalità, indica le prescrizioni tecniche e le procedure che devono essere garantite e seguite.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito s'intende soddisfatto qualora siano raggiunti i livelli stabiliti dalla normativa vigente al punto precedente, salvo che quest'ultima consenta l'utilizzo di livelli inferiori o specifiche deroghe.

<sup>3</sup>Vedere nell'ALLEGATO A/2 "PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI" relativi alla famiglia 2.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luogo in cui le persone, in caso di evacuazione da un organismo edilizio, si devono riunire allo scopo di permettere alle squadre di soccorso di capire se i successivi interventi devono essere di soccorso e/o di spegnimento dell'incendio.

Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d'incendio, evacuazione in caso d'emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

In relazione alla tipologia dell'organismo edilizio e al tipo di attività da svolgere, il tecnico abilitato, valutato che l'intervento è soggetto alla normativa antincendio<sup>1</sup>, effettua la **PROGETTAZIONE** <sup>2</sup> conformemente alle prescrizioni dettate dalle specifiche normative di sicurezza antincendio. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere ottenuto anche sul progetto il parere di conformità<sup>3</sup> dei VV.FF.

Se l'intervento non è soggetto alla normativa antincendio il progettista si limiterà all'**ATTESTAZIONE** di tale evenienza.

#### A LAVORI ULTIMATI

Il soddisfacimento del requisito è dimostrato da :

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ al progetto e alla normativa vigente del tecnico competente, per gli interventi soggetti alla normativa antincendio e al parere di conformità edilizia dei VV.FF( compresi quelli relativi ad attività industriali soggette a rischi rilevanti)<sup>4</sup>. Tale dichiarazione è supportata anche da CERTIFICAZIONE, cioè dal certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dai VV.FF con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti. Essendo il C.P.I. subordinato all'esito positivo conseguente al sopralluogo<sup>5</sup> dei VV.FF.; in attesa di quest'ultimo, il tecnico competente può in alternativa allegare copia della dichiarazione di conformità<sup>6</sup> presentata ai VV.FF. dall'interessato, con l'attestazione di ricevuta.
- GIUDIZIO SINTETICO, per quanto riguarda tutti gli <u>altri interventi edilizi</u><sup>7</sup> che sono <u>soggetti alla normativa</u> <u>antincendio, ma non al parere di conformità dei VV.FF e al C.P.I.</u> . Il giudizio sintetico del tecnico abilitato è teso a verificare, mediante misure e ispezione visiva dettagliata, la rispondenza alla normativa e al

¹ Vedere: 1) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - ALLEGATO A/2 - per quanto riguarda le tipologie edilizie e le attività da assoggettare a normativa di sicurezza antincendio specifica; 2) DM 4 maggio 1998 ed inoltre il DPR 17/5/88, n.175 relativo alle attività industriali soggette a rischi rilevanti per quanto riguarda i progetti che necessitano del parere di conformtà e del C.P.I.
² I progetti relativi all'intervento edilizio soggetto alla normativa di sicurezza antincendio possono comprendere, in alcuni casi, anche

<sup>4</sup> Si veda il DPR 17.05.88, n.175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I progetti relativi all'intervento edilizio soggetto alla normativa di sicurezza antincendio possono comprendere, in alcuni casi, anche l'installazione o la modifica di impianti che appartengono all'elenco di cui all'art. 1 della L.46/90 oppure che sono soggetti alla normativa sul risparmio energetico di cui alla L.10/91. In questi casi contestualmente al presente requisito, devono essere soddisfatti anche il RC 4.2 - SICUREZZA IMPIANTI e il RC 6.1 – RISPARMIO ENERGETICO.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le modalità di presentazione e il contenuto della domanda del parere di conformità vedere il DM 4 maggio 1998. Il

Per quanto riguarda le modalità di presentazione e il contenuto della domanda del parere di conformità vedere il DM 4 maggio 1998. Il parere di conformità è rilasciato dai VV.FF, su di un progetto. Dal momento che il parere di conformità risulta indipendente dai tempi stabiliti per ottenere il provvedimento abilitativo a costruire (permesso di costruire, autorizzazione edilizia, ecc.),è opportuno che il parere sia ottenuto prima del rilascio del provvedimento abilitativo al fine di evitare successive modifiche del progetto licenziato. Diversa procedura potrà essere indicata dallo "Sportello unico per le imprese".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si ricorda inoltre che il DPR 20.12.98, N.447, attuativo del D.lgs 112/96, all'art.25 (Sportello unico per le imprese) prevede l'effettuazione del collaudo anche da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza, ove possibile, dei tecnici dell'unità organizzativa (sportello unico); l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalle leggi

leggi.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.3 del DPR 12.01.98, n.37, la dichiarazione va presentata dall'interessato ai VV.FF, corredata dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, e attesta che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle connesse all'esercizio del'attività. La ricevuta rilasciata dai VV.FF all'interessato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si escludono quegli interventi edilizi connessi ad attività industriali soggette ai rischi di incidenti rilevanti

| ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 2 | REQUISITO COGENTE: 2.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

progetto delle soluzioni realizzate. Il giudizio potrà essere eventualmente supportato da **CERTIFICAZIONI** dei materiali, e dei componenti utilizzati, eventualmente comprensive anche della corretta installazione.

Nel caso l'opera realizzata non sia soggetta a normativa di sicurezza antincendio, il tecnico competente si limiterà ad attestare tale evenienza

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| PROC                                                                | CEDURE – NORME DI SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI<br>PUBBLICI                 | Circolare Ministero dell'Interno, n.6 ( Direzione Generale Servizi Antincendi, 16/01/1949) - "Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per la prevenzione incendi".                                                                                       |
| PARERE PREVENTIVO E COLLAUDO OPERE VV.FF.                           | <b>D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547</b> –"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".                                                                                                                                                                      |
| ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI<br>DEI VV.FF.                 | <b>DPR del 26/5/59, n. 689</b> – "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco".                                                                               |
|                                                                     | <b>D.M. 27/9/1965 n. 1973 –</b> "Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".                                                                                                                                                      |
|                                                                     | <b>D.M. del 16/2/1982 -</b> "Modificazione del D.M. 27.9.65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". Chiarimenti e criteri applicativi.                                                                        |
|                                                                     | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 25 del 02/6/82 - "D.M. 16.2.82 - Modificazioni del D.M. 27.9.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi." Chiarimenti e criteri applicativi.                            |
| ESAME PROGETTO VV.FF.                                               | <b>DPR n. 577 del 29/7/1982 -</b> "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio".                                                                                                                   |
|                                                                     | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 46 del 07/10/82 - "Approvazione del regolamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. Indicazioni applicative delle norme".                                                                              |
|                                                                     | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 52 del 20/11.82 - "D.M. 16/2/82 e D.P.R. 26/7/82, n.577 . Chiarimenti".                                                                                                                                                  |
| OBLIGATORIETÀ CERTIFICATO PREV.<br>INCENDI                          | <b>Legge del 7/12/1984, n. 818 -</b> "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4/3/82, n.66 e norme integrative dell'ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco".  |
|                                                                     | <b>D.M.</b> 8/3/1985 - "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7/12/84, n. 818".                                                                                |
| ITER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI                       | Circolare del Ministero dell'Interno, n. P2244/4101 sott. 72, del 7/12/95 - "Servizio di prevenzione incendi" - Esame dei progetti.                                                                                                                               |
|                                                                     | <b>Legge del 15/03/97, n.59 -</b> "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.                                         |
|                                                                     | <b>D.P.R. 12/1/98, n. 37-</b> "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.20, ottavo comma della legge 15/3/97, n. 59 ".                                                                                 |
|                                                                     | <b>D.M.</b> 4/5/1998 - "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco ".   |
| NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA<br>CASSIFICAZIONE DI RESISTENZA | <ul> <li>D.M. 14/12/1993 - "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".</li> <li>D.M. 27/1/1999 - "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura.</li> </ul> |
| SEGNALETICA DI SICUREZZA                                            | Prove e criteri di classificazione".  D.M. 30/11/1983 - "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione                                                                                                                                           |
|                                                                     | incendi".  Decreto 14.08.96,n.493 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".                                                                                  |

| ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 2 | REQUISITO COGENTE: 2.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|--|
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|--|

| CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER       | D.M. 26/6/84 - "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| REAZIONE AL FUOCO                       | materiali ai fini della prevenzione incendi".                                         |  |  |  |  |
| SICUREZZA SUL LAVORO                    | D.Lgs. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 - "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,            |  |  |  |  |
|                                         | 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,                           |  |  |  |  |
|                                         | 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della          |  |  |  |  |
|                                         | salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".                                           |  |  |  |  |
| CRITERI GENERALI DI SICUREZZA           | D.M. 10 marzo 1998 – "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la              |  |  |  |  |
| ANTINCENDIO                             | gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".                                        |  |  |  |  |
| NORME DI SICUREZZA IMPIANTI             | L. 5/3/1990, n.46 - "Norme sulla sicurezza degli impianti".                           |  |  |  |  |
|                                         | <b>D.P.R. n. 447 del 6/12/1991</b> – "Regolamento di attuazione della L.46/90 in      |  |  |  |  |
|                                         | materia di sicurezza degli impianti".                                                 |  |  |  |  |
| IMPIANTI TERMICI                        | D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - "Regolamento recante norme per la                     |  |  |  |  |
|                                         | progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti          |  |  |  |  |
|                                         | termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in             |  |  |  |  |
|                                         | attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".                  |  |  |  |  |
|                                         | D.M. 12/4/1996 – "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per        |  |  |  |  |
|                                         | la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da   |  |  |  |  |
|                                         | combustibili gassosi".                                                                |  |  |  |  |
| NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA     | D.M. 6 MARZO 1992 - "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di           |  |  |  |  |
| CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED | reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su     |  |  |  |  |
| OMOLOGAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI       | materiali legnosi".                                                                   |  |  |  |  |
| IGNIFUGHI                               |                                                                                       |  |  |  |  |
| NORME SUI SEDILI NON IMBOTTITI E NON    | D.M. 15 NOVEMBRE 1989 - Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati     |  |  |  |  |
| RIVESTITI PER LOCALI PUBBL. SPETTACOLO  | nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo.                     |  |  |  |  |
| ABBATTIMENTO BARRIERE                   | D.M. 14 GIUGNO 1989, N. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire           |  |  |  |  |
| ARCHITETTONICHE                         | l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia |  |  |  |  |
|                                         | residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e            |  |  |  |  |
|                                         | dell'eliminazione delle barriere architettoniche ".                                   |  |  |  |  |
| NORME COMPORTAMENTO A FUOCO             | <b>D.M.</b> 6 LUGLIO 1983 – "Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei   |  |  |  |  |
| STRUTTURE E MATERIALI PER IMPIEGO IN    | materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di |  |  |  |  |
| LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO           | pubblico spettacolo in genere".                                                       |  |  |  |  |
| MANIFESTAZIONI VARIE                    | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 3871/4109 - "Certificato di                  |  |  |  |  |
|                                         | prevenzione incendi per manifestazioni varie".                                        |  |  |  |  |
| DEROGHE                                 | Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. P1563/4108 del 29/8/95 - D.M.          |  |  |  |  |
|                                         | 1/2/86 - "Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3   |  |  |  |  |
|                                         | e 3.7.2".                                                                             |  |  |  |  |

|                                     | ATTIVITA' SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALBERGHI                            | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 15 del 12/3/76 - "Prevenzione incendi                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | negli esercizi alberghieri esistenti". Chiarimenti.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | D.M. 9/4/1994 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere".                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. P1226/4122/1 del 20/5/94 -                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | D.M. 9/4/94 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche - alberghiere" - chiarimenti.                                                                                                                                 |
| AUTORIMESSE                         | <b>D.M.</b> 01/02/86 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | di autorimessa e simili.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 1800/4108 - "Autorimesse a box                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | affaciantesi su spazi a cielo libero con numero di box superiore a nove".                                                                                                                                                                                                               |
| ELIPORTI                            | D.M. 02.04.90,n.121 -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MUSEI ED EDIFICI STORICO-ARTISTICI  | Regio decreto 07/11/1942, n.1564 – "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale". |
|                                     | Decreto 20.05.92, n.569 -"Regolamento contenente norme di sicurezza                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | antincendio per gli edifici storico e artistici destinati a musei,                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | gallerie, esposizioni, mostre.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO:         | DM 6/7/1983 - "Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGETTAZIONE,COSTRUZIONE,ESERCIZIO | materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di                                                                                                                                                                                                   |
| SERVIZIO VIGILANZA                  | pubblico spettacolo in genere".                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | <b>D.M.</b> 19/8/1996 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacoli".                                                                                                                                                                                     |

| ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 2 | REQUISITO COGENTE: 2.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

|                            | D.M. 22/02/96, N. 261 - "REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI SERVIZI DI VIGILANZA           |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                            | ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO SUI LUOGHI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO"   |  |  |  |  |
| IMPIANTI SPORTIVI:         | D.M. 18/3/1996 - "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli           |  |  |  |  |
| COSTRUZIONE ED ESERCIZIO   | impianti sportivi".                                                                   |  |  |  |  |
| EDILIZIA SCOLASTICA:       | D.M. 26/8/1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".            |  |  |  |  |
| PREVENZIONE INCENDI        |                                                                                       |  |  |  |  |
|                            | Circolare del Ministero dell'Interno, n. P2244/4122 sott. 32, del 30/10/96 -          |  |  |  |  |
|                            | "D.M. 26/8/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.               |  |  |  |  |
|                            | Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 ".               |  |  |  |  |
| EDIFICI CIVILE ABITAZIONE: | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 91 del 14/9/61 -Norme di sicurezza           |  |  |  |  |
| SICUREZZA ANTINCENDIO      | per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio ad uso civile             |  |  |  |  |
|                            | DL 16/5/87, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile         |  |  |  |  |
|                            | abitazione".                                                                          |  |  |  |  |
|                            | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 24648/4122 del 2/12/1987- Art. 4 DM          |  |  |  |  |
|                            | 16/5/87, n.246" Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"   |  |  |  |  |
|                            | . Chiarimenti.                                                                        |  |  |  |  |
| STRUTTURE IN LEGNO         | DM 6/3/1986 - "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti    |  |  |  |  |
|                            | in legno".                                                                            |  |  |  |  |
|                            | Circolare del Ministero dell'Interno, n. 23752/4122 del 7/12/1987 - "Strutture        |  |  |  |  |
|                            | in legno - controsoffitti".                                                           |  |  |  |  |
| RISCHI RILEVANTI           | DPR 17/5/1988, n. 175 - "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai        |  |  |  |  |
|                            | rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi |  |  |  |  |
|                            | della legge 16/4/87, n. 183".                                                         |  |  |  |  |
| ASCENSORI E MONTACARICHI   | DPR del 29/5/1963, n 1497 - "Approvazione del regolamento per gli ascensori           |  |  |  |  |
|                            | e i montacarichi in esercizio privato ( in particolare si veda l'art.9)"              |  |  |  |  |
|                            | Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. P1208/4135 del 13/7/95 -               |  |  |  |  |
|                            | "Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - prevenzione incendi".       |  |  |  |  |

| MATI                                     | ERIALI ANTINCENDIO - IMPIANTI                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTINTORI PORTATILI ( MAX KG.20)         | <b>D.M. 20 dicembre 1982 -</b> "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno". |
| ESTINTORI CARELLATI ( SUPERIORI A KG.20) | <b>D.M. 6 marzo 1992</b> - "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio".             |
| TUBI FLESSIBILI ANTINCENDI (MANICHETTE)  | UNI 9487                                                                                                                                                                             |
| SISTEMI EQUIPAGGIATI:                    | UNI 671-1-2                                                                                                                                                                          |
| RUBINETTO IDRANTE MANICHETTA LANCIA      |                                                                                                                                                                                      |
| IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE             | UNI 9489                                                                                                                                                                             |
| ALIMENTAZIONI IDRICHE IMPIANTI           | UNI 9490                                                                                                                                                                             |
| EROGATORI PER IMPIANTI FISSI ( SPINKLER) | UNI 9491                                                                                                                                                                             |
| RETI IDRANTI :                           | UNI 10779                                                                                                                                                                            |
| PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE           |                                                                                                                                                                                      |
| EVACUATORI DI FUMO                       | UNI 9494                                                                                                                                                                             |
| PROCEDIMENTO ANALITICO VALUTAZIONE       | UNI 9502                                                                                                                                                                             |
| RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI             |                                                                                                                                                                                      |
| COSTRUTTIVI: CEMENTO ARMATO - C.A.P.     |                                                                                                                                                                                      |
| ACCIAIO -LEGNO                           |                                                                                                                                                                                      |
|                                          | UNI 9503                                                                                                                                                                             |
|                                          | UNI 9504                                                                                                                                                                             |
| SCHIUMOGENI                              | UNI 9493                                                                                                                                                                             |
|                                          | <b>D.M. 13 novembre 1995</b> – "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.                                       |
| PORTE TAGLIAFUOCO                        | UNI 9723                                                                                                                                                                             |
|                                          | <b>D.M. 14 dicembre 1993</b> - "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".                  |
|                                          | <b>D.M. 27.01.99</b> – "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prova e criteri di classificazione".                                                             |

| ALLEGATO A / I FAMIGLIA 3 |
|---------------------------|
|---------------------------|

## BENESSERE AMBIENTALE

## PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non compromettere l'igiene o la salute dei fruitori e degli interessati ed in particolare in modo da non provocare sviluppo di gas tossici, presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo, difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi, formazione di umidità su parti o pareti dell'opera<sup>1</sup>.

Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti :

RC 3.1: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE

RC 3.2 : SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI
RC 3.3 : APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

RC 3.4: SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

RC 3.5 : TENUTA ALL'ACQUA

RC 3.6: ILLUMINAMENTO NATURALE

RC 3.7: OSCURABILITÀ

RC 3.8: TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA

RC 3.9: TEMPERATURA SUPERFICIALE

RC 3.10: VENTILAZIONE

RC 3.11: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Concorrono al benessere ambientale anche i requisiti raccomandati R.R. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

## Controllo delle emissioni dannose

## **ESIGENZE DA SODDISFARE**

L'organismo edilizio, i suoi componenti, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi devono essere realizzati con materiali che non emettano gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali sia in condizioni critiche (ad esempio sotto l'azione di elevate temperature, d'irraggiamento diretto o per impregnazione d'acqua); devono inoltre conservare nel tempo tale caratteristica. L'organismo edilizio e le sue pertinenze non devono essere sottoposti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici dannosi per la salute degli utenti .

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 1.4 nei materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell'utenza (es. pareti perimetrali, pareti interne, coperture, solai, pavimenti, anche galleggianti), gli impianti di fornitura servizi (es. l'impianto idrosanitario o quello di climatizzazione), gli elementi di finitura (es. infissi, manti di copertura, controsoffitti) e gli arredi fissi (es. pareti attrezzate).

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici il requisito è applicato a tutti gli spazi dell'organismo edilizio e agli spazi di pertinenza chiusi e aperti .

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il requisito s'intende soddisfatto se:

- sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull'uso di specifici materiali da costruzione;
- gli eventuali livelli di inquinamento dovuto alle sostanze presenti in opera sono conformi ai limiti stabiliti dalle normative vigenti <sup>1</sup>.

### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6

Non è consentito l'utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto<sup>2</sup>. I materiali a base di altre fibre minerali (es. lana di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.

I livelli di inquinamento dovuti ai campi elettromagnetici devono rispettare i limiti stabiliti dalle norme vigenti<sup>3</sup>, fatta salva l'applicazione di particolari livelli di cautela in casi specifici.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedere principali riferimenti normativi nell'allegato A/2 riguardanti: le restrizioni e i divieti d'impiego, la protezione dei lavoratori, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale ed i decreti applicativi del D.lgs. 257/92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedere l'art.5 della legge 27/5/1992, n. 257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

<sup>3</sup> Per i campi elettromagnetici generati dalla frequenza industriale di 50 Hz si veda il DPR 23/04/92

<sup>-</sup> per i campi elettromagnetici generati dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi si veda il DM 381 del 10/9/98, L.R. 30 de l 31/10/2000, Direttiva Reg.le n° 197 del 20/2/2001, D.Lgs. 198 del 4/9/2002, L.R. 30 del 25/11/2002.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

Vanno rispettati i livelli indicati per le nuove costruzioni, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. **8.6**, fatta eccezione per quanto riguarda i campi elettromagnetici

Nel caso di interventi di recupero che comportano demolizione, rimozione, trattamento di strutture e attrezzature contenenti amianto<sup>4</sup> o fibre minerali, oltre a prevedere successive azioni di salvaguardia e/o bonifica, vanno rispettate le procedure e le norme tecniche stabilite dalla normativa vigente<sup>1</sup> connesse in alcuni casi anche allo smaltimento<sup>3</sup> di tali materiali.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nell'edilizia sono state realizzate ed impiegate negli ambienti di vita e in quelli di lavoro lastre piane e ondulate, tubi e canne in cemento amianto, mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzate o intonacate le pareti, i soffitti e gli impianti con amianto ai fini dell'isolamento, ecc. Nel caso quindi di un intervento di recupero la presenza di amianto in manufatti o nelle strutture edilizie dovrebbe essere già stata oggetto di censimento poiché esiste un piano regionale di protezione sull'amianto che prevede: 1) la conoscenza complessiva del rischio amianto attraverso il censimento delle realtà che utilizzavano l'amianto per la produzione di manufatti o che effettuavano la demolizione di prodotti contenenti amianto oppure attraverso il censimento delle strutture edilizie che avevano subito trattamenti per l'insonorizzazione o per l'isolamento con prodotti contenenti amianto; 2) la formazione sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto; 3) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; 4) lo smaltimento dei rifiuti; 5) gli orientamenti relativi a problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale ad amianto.

Vedere inoltre i principali riferimenti normativi riportati nell'ALLEGATO A/2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel caso ad es. si demoliscano edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto o si rimuovano dagli edifici esistenti amianto o materiali contenenti amianto, con dispersione di fibre o polveri di amianto, restando fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel DL 27/03/92,n.257 (vedi DI 17/05/95, n.114).

|          | A / O | 2          |                    | 2 1  | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|------------|--------------------|------|----------------|--|
| ALLEGATO | A / Z | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: | ა. i | 13/02/00       |  |

## Controllo delle emissioni dannose

#### IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista ATTESTA che non è previsto per i componenti tecnici, per gli impianti, per gli elementi di finitura e per gli arredi fissi l'uso di materiali passibili dell'emissione di sostanze nocive, quali l'amianto oppure, in presenza ad esempio di materiali contenenti fibre minerali, attesta che la messa in opera avverrà in modo tale da escludere la cessione di queste sostanze all'ambiente.

Nel caso di progettazione di cabine elettriche e di antenne il progettista attesta che non vengono superati i limiti di esposizione di cui alla normativa vigente.

Per tutte le nuove costruzioni il progettista ATTESTA che vengono rispettate le distanze dalle linee elettriche previste dalla normativa vigente.

Nel recupero dell'esistente, occorre anche una DESCRIZIONE DETTAGLIATA che individui, localizzi e segnali (nei casi previsti dalla normativa vigente) la presenza di materiali che emettono sostanze nocive affinché sia possibile prevedere le successive azioni di salvaguardia e/o bonifica.

#### IN CORSO D'OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico incaricato attesterà con un GIUDIZIO SINTETICO fondato sul rispetto delle norme vigenti, sull'integrità della superficie degli eventuali componenti edilizi contenenti fibre minerali (in caso di recupero), sui criteri della buona tecnica, sull'assenza di sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti; il giudizio potrà essere eventualmente supportato da CERTIFICAZIONE dei materiali impiegati rilasciata dal produttore.

Nel caso d'interventi sull'esistente che necessitano della bonifica degli ambienti dall'amianto, va allegata eventuale CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITÀ rilasciata dalle autorità sanitarie competenti in materia 2.

Nel caso d'attività produttive per le quali si renda necessario, ai sensi della normativa vigente, il parere preventivo sanitario potranno essere necessarie PROVE IN OPERA, ove richieste dalla competente autorità in sede di rilascio del parere preventivo.

Per le cabine elettriche e per le antenne PROVA IN OPERA, nell'ambito delle procedure vigenti.

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| RESTRIZIONI / DIVIETI DI IMPIEGO   |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circ. Min. Sanità 22/6/1983        | Usi della formaldeide                                                                                                                                                                                               |
| Circ. Min. Sanità 10/7/1986, n. 45 | Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati                 |
| D.P.R.n.215 del 24/5/1988          | Attuazione delle direttive CEE n.83/478 e n. 85/610, recanti modifiche alla direttiva CEE n. 76/769 relative all'immissione sul mercato di talune sostanze pericolose, ai sensi dell'art.15 della L.16/4/1987 n.183 |
| Dlgs.15/08/91, n.277               | Divieto uso amianto in alcune applicazioni                                                                                                                                                                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedere in particolare il D.M. 06/09/1994.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' necessaria nel caso di intervento di recupero sull'esistente che necessita un'operazione di bonifica.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

|                                            | <del>,</del>                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Circolare n. 23 del 25/11/91 del Ministero | Usi delle fibre di vetro isolanti - problematiche igienico-sanitarie -      |  |  |  |  |
| della Sanità                               | istruzioni per il corretto impiego.                                         |  |  |  |  |
| Legge 27/03/92, n.257                      | Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto                    |  |  |  |  |
| Circolare Regionale Assessorato della      | Rimozione di copertura in cemento-amianto                                   |  |  |  |  |
| Sanità 07/12/93, n.42                      | '                                                                           |  |  |  |  |
| Decreto del Presidente della Repubblica    | Piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica               |  |  |  |  |
| 08/08/94                                   | dell'ambiente                                                               |  |  |  |  |
| Decreto del Ministero della Sanità         | Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, terzo          |  |  |  |  |
| del 6/9/1994                               | comma, e dell'art.12, secondo comma, della L. 27/3/92, n. 257, relativa     |  |  |  |  |
|                                            | alla cessazione dell'impiego dell'amianto.                                  |  |  |  |  |
| Decreto Legislativo n. 114 del 17/3/1995   | Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e           |  |  |  |  |
|                                            | riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.             |  |  |  |  |
| Circolare n. 7 del Ministero della Sanità  | Circolare esplicativa del DM 6/9/94                                         |  |  |  |  |
| del 12/4/1995                              |                                                                             |  |  |  |  |
| Decreto del Ministero della Sanità del     | Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi        |  |  |  |  |
| 14/5/1996                                  | compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dal primo comma     |  |  |  |  |
|                                            | dell'art.5, lettera f) della L. 24/3/92, n. 257.                            |  |  |  |  |
| Decreto Min. Ambiente 12/02/97             | Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto            |  |  |  |  |
| Decreto Legislativo 05/02/97 n. 22         | Attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti pericolosi                       |  |  |  |  |
| Direttiva 97/56/CE del Parlamento          | 16° modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento      |  |  |  |  |
| Europeo e del Consiglio del 20/10/97       | delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati |  |  |  |  |
|                                            | Membri relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato uso   |  |  |  |  |
|                                            | di talune sostanze e preparati pericolosi.                                  |  |  |  |  |
| Delib.del Cons. Reg. n. 497                | Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di        |  |  |  |  |
| del 11/12/1997                             | smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti       |  |  |  |  |
|                                            | dall'amianto.                                                               |  |  |  |  |
| Legge 24/04/98, n. 128                     | Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza      |  |  |  |  |
|                                            | dell'Italia alla CEE (Legge Com.1995-1997)                                  |  |  |  |  |

| ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI           |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| D.M. 21/3/1988, MODIFICATO DAL DM 16/1/1991     | Approvazione delle norme tecniche per la progettazione,                 |
| B.M. 21/0/1000, MODII IOATO BAL BIII 10/1/1001  | l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.        |
| D.P.C.M. 23/4/1992                              | Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico            |
|                                                 | generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli             |
|                                                 | ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.                             |
| Legge Regionale 22/2/1993, n. 10 modificata     | Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici finio a |
| con l'art.90 dalla L.R. 21/4/1999 n. 3          | 150.000 Volt. Delega di funzioni amministrative.                        |
| D.M. 10/9/1998 n. 381                           | Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di            |
|                                                 | radiofrequenza compatibili con la salute umana.                         |
| Linee Guida applicative del D.M. 381/98         | Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di            |
|                                                 | radiofrequenza compatibili con la salute umana.                         |
| D.M. 18/5/1999                                  | Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.         |
| Circolare regionale Ass. Sanità e Ass.          | Indicazioni per il rilascio di pareri all'installazione di cabine       |
| Ambiente del 9/7/1999 prot. 14296               | elettriche MT/BT.                                                       |
| L.R. n° 30 del 31 ottobre 2000                  | Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente        |
|                                                 | dall'inquinamento elettromagnetico.                                     |
| Direttiva Regionale n° 197 del 20 febbraio 2001 | Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n° 30, recante       |
|                                                 | "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente       |
|                                                 | dall'inquinamento elettromagnetico.                                     |
| Decreto Legislativo n° 198 del 4 settembre 2002 | Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture  |
|                                                 | di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo            |
|                                                 | sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge       |
| Lagra Parianala nº 20 del 05 nevembro 2000      | 21 dicembre 2001 n° 443.                                                |
| Legge Regionale n° 30 del 25 novembre 2002      | Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza   |
|                                                 | radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.               |

## Smaltimento degli aeriformi

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

L'impianto di smaltimento dei gas combusti deve garantire un'efficace espulsione degli aeriformi prodotti, il reintegro con aria esterna, affinché siano soddisfatte le esigenze di benessere respiratorio olfattivo<sup>1</sup> e di sicurezza<sup>2</sup>.

I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme non devono interferire con aperture di ventilazione poste nelle vicinanze.

L'impianto deve inoltre assicurare la salvaguardia dall'inquinamento<sup>3</sup> e garantire la massima economia d'esercizio.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art.88, in presenza di impianto di smaltimento di prodotti aeriformi.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa<sup>4</sup>. Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello architettonico.<sup>35</sup>

## In particolare:

- ciascun apparecchio a fiamma libera va dotato di un proprio adeguato impianto di aspirazione dei gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale;<sup>6</sup>
- gli spazi dove sono installati apparecchi a fiamma libera devono essere dotati di prese d'aria esterne di opportune dimensioni<sup>7</sup>;
- i camini degli impianti di portata superiore a 35 kw, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), vanno sempre distaccati dalla muratura e circondati da una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una corretta progettazione dell'impianto di smaltimento e il dimensionamento delle bocchette di aspirazione dell'aria necessaria alla combustione permette di contenere la concentrazione di anidride carbonica e di ossido di carbonio entro valori accettabil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'impianto di riscaldamento e l'impianto per il trasporto e l'utilizzazione di gas fanno parte degli impianti soggetti al comma 1, art.1, lett. c) ed e), della L. 46/90, per cui anche le canne fumarie essendo parte degli stessi, dovranno essere progettate e realizzate in modo tale da rispondere alle regole di buona tecnica, ovvero alle norme UNI. Contestualmente quindi al presente requisito deve essere soddisfatto anche il RC 4.2 - SICUREZZA IMPIANTI ed il R.C.3.10 – VENTILAZIONE.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per la qualità delle emissioni in atmosfera, relativamente a specifici agenti inquinanti, va fatta salva la normativa sulla prevenzione dall'inquinamento atmosferico . Per gli impianti termici non inseriti in un ciclo produttivo industriale vedere l'art. 6 del DPR n. 1391 del 22/12/1970

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In particolare DPR n.1391 del 22/12/1970, le norme UNI-CIG 7129/72, le norme UNI-CIG 7129/92 unitamente al decreto di approvazione (DM n. 43 del 21/4/93), il DM 12/4/1996 e l'allegata regola tecnica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi art.4 del DPR 447/91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi art.4 del DPR 447/91.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi RC 3.10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vedi DM 21/4/93, art.1 punto b e l'allegata UNI-CIG 7129/92, parte 3; DM 26/11/98 e l'allegata UNI-CIG 10738, parte 4 e il RC 3.10.

| ALLEGATO | A / 1 | FAMIGLIA 3  | REQUISITO COGENTE:   | 3.2 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------|-------|-------------|----------------------|-----|----------------------------|--|
| ALLLGAIO |       | I AIIIIGEIA | TIE GOIOTTO GOGETTTE |     | 13/02/00                   |  |

controcanna formante intercapedine, tale da non permettere, nel caso di tiraggio naturale, cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1 °C per ogni metro di percorso8;

le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme vanno convogliate sempre a tetto; i terminali vanno localizzati fuori dalla zona di reflusso9 e localizzati in modo tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze 10.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE<sup>11</sup> DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono garantiti i livelli indicati precedentemente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 1.6.

Nel caso di installazione di nuove canne o di caldaie di portata termica superiore a 35 kw vanno rispettate tutte le norme per le nuove costruzioni, compreso il posizionamento dei terminali delle canne di esalazione.

Per gli impianti a gas per uso domestico, alimentati da rete di distribuzione, aventi portata termica nominale ≤ 35 Kw12 è ammesso lo scarico a parete, secondo le indicazioni delle norme UNI13 qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- a) non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale<sup>14</sup>;
- b) le opere progettate non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio;
- c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto, per vincoli particolari o perché attraverserebbero i piani sovrastanti.

<sup>14</sup> Vedi UNI - CIG 7129/92, punto 4.3.4

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedere art.6 del DPR n. 1391 del 22/12/70 relativo all'inquinamento atmosferico

<sup>9</sup> Vedi norma UNI -CIG 7129/92, punto 4.3.3.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Le bocche terminali delle canne di esalazione devono rispettare le distanze dalle apertura dei locali abitati e devono rispettare le altezze prescritte dall'art.6 del DPR n. 1391 del 22/12/1970.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza della L. 46/90 degli impianti a gas preesistenti alla data del 13/3/1990, si veda il DPR n. 218 del 13/5/98 e il DM 26/11/98.

Sono quelli ricadenti all'interno dell'UNI-CIG 7129/92. Vedere anche D.P.R.n.412/93, (art.4, p.to 9).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> UNI - CIG 7129/92 punto 4.3.4.

## Smaltimento degli aeriformi

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il tecnico abilitato alla progettazione dell'impianto verifica il requisito come indicato per il R.C.4.2, in particolare con CALCOLI di dimensionamento ed evidenziando negli elaborati grafici di progetto<sup>1</sup> le caratteristiche, i percorsi, le dimensioni delle canne d'esalazione e la posizione delle bocche terminali (**PROGETTAZIONE** ovvero **DESCRIZIONE DETTAGLIATA**, a seconda degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza degli impianti) Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico **PROGETTO**<sup>2</sup> con calcoli di dimensionamento. Nel caso che in un intervento di recupero sia effettuato lo scarico a parete dei prodotti della combustione occorre anche l'**ATTESTAZIONE** della sussistenza delle tre condizioni a), b) e c) indicate nell'ALLEGATO A\1 rispetto alle quali è giustificata l'impossibilità di realizzazione dello scarico a tetto.

#### A LAVORI ULTIMATI

Con riferimento alle condizioni d'uso dell'impianto e all'eventuale progetto obbligatorio, il requisito è verificato come per il R.C.4.2.

Per impianti di portata superiore a 35 kw - è inoltre richiesta la **PROVA IN OPERA**, consistente nel misurare i valori della temperatura dei fumi all'uscita dalla canna ( $t_u$ ) e della temperatura dei fumi all'uscita dal gruppo termico ( $f_t$ ) mediante termocoppia o con termometro adatto a temperature >200 °C. Considerato che le rilevazioni vanno ripetute in un conveniente arco di tempo, a regime, si procede calcolando  $\Delta_t$ / I mediante la relazione:

$$\Delta_{t}/I = (t_{_{\!f}} - t_{_{\!u}})/I \qquad \qquad I = \text{lunghezza [m] della canna fumaria.}$$
 
$$\Delta_{t} \text{ non dovrà essere superiore 1C° ogni metro.}$$

Per gli interventi di recupero in cui è stato realizzato lo scarico a parete è necessario un **GIUDIZIO SINTETICO** di un tecnico abilitato sul rispetto delle condizioni previste dal requisito.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Può essere il progetto obbligatorio ai sensi della L. 46/90 oppure, qualora non sia necessario, il progetto presentato per ottenere il titolo abilitativo all'intervento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art.4 del DPR 447/91.

| ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: | 3.2 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| DPR n. 1391 del 22/12/1970;                     | "Regolamento per l'esecuzione della L. n. 615 del 22/12/70, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici "                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Legge n. 1083 del 6/12/1971                     | "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile"                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Legge n. 46 del 5/3/1990                        | "Norme per la sicurezza degli impianti"                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| D.P.R.n.447 del 6/12/1991                       | "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990"                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| D.M. 21/4/1993                                  | "Approvazione tabelle UNI-CIG" di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083"; (UNI-CIG n. 7129/92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw)                                                             |  |  |  |  |  |
| DPR n. 412 del 26/8/93                          | "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini de contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, quart comma della legge 9 gennaio 1991, n.10" |  |  |  |  |  |
| D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999) | Approvazione ella regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.                                                                                       |  |  |  |  |  |
| UNI 9615 - 7/95                                 | "Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali".                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| UNI 9615/2 - 7/95                               | Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a collegamento singolo.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| UNI 106440 - 6/97                               | Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| UNI 106401 - 12/97                              | Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione Progettazione e verifica                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| DPR n. 218 del 13/5/1998                        | "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico"                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| DM 26/11/1998                                   | "Approvazione di tabelle UNI CIG di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" (UNI CIG 10738)                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.3 AGGIORNATO AL: 13/02/00

## **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda dell'impianto idrosanitario devono essere opportunamente progettate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, anche nei periodi di massima richiesta e devono essere progettate in modo da favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Le modalità di prelievo e la rete di distribuzione per l'impianto idrico sanitario e per gli usi delle imprese alimentari, devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti <sup>1</sup>

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art.88 in presenza di impianto idrosanitario o di usi per imprese alimentari.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il requisito si articola in:

- RC 3.3.1: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN PRESENZA DI AQUEDOTTO

- RC 3.3.2: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN ASSENZA DI AQUEDOTTO

Per entrambi i tipi di approvvigionamento idrico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.

### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6

- L'alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua deve garantire la costanza dell'approvvigionamento<sup>2</sup>;
- la qualità dell'acqua erogata deve rispettare le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia<sup>3</sup>;
- Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.);
- deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste <u>a distanza minima di m. 1,50</u> da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,50 m al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie (oltre ad essere realizzate in modo da evitare qualsiasi perdita) dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un

<sup>3</sup> Vedere il DPR 24/5/1988 n. 236 e s.m. e le relative norme tecniche di attuazione, DM 26/3/1991.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario deve essere controllata al fine di contenere i consumi energetici, vedi DPR 412/1993, art. 4, punto 7; vedere anche i RC 6.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi norma UNI 9182. Per gli approvvigionamenti da acquedotto vedere anche l'all. al DPCM 4/3/96, in particolare i punti 8.1 e 8.2.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.3 AGGIORNATO AL: 13/02/00

cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; *parimenti dovranno essere* contenute in un cunicolo protettivo le condutture idriche;

- sono consentiti all'interno degli organismi edilizi solo gli accumuli di acqua potabile previsti da apparecchiature specifiche, come autoclavi, scaldacqua, ecc.: nel caso si rendano necessari altri tipi di accumulo va dimostrata l'idoneità delle vasche sia al fine di prevenire contaminazioni sia al fine di permettere la periodica pulizia;
- le apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili devono rispettare le prescrizioni dell'apposita normativa;<sup>4</sup>
- il progetto deve prevedere gli accorgimenti, previsti dalla normativa, finalizzati a ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi<sup>5</sup>

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito si intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 1.6.

In aggiunta alle prescrizioni sopra riportate, vanno rispettate le prescrizioni seguenti, differenziate in base al tipo di approvvigionamento.

## R. C. 3.3.1 Approvvigionamento idrico in presenza di acquedotto

In caso di allacciamento all'acquedotto, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore, oltre alle prescrizioni indicate precedentemente.

## R. C. 3.3.2 Approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto

Devono essere note, in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde, per scegliere la migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante).

Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte:

- per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni, raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta di presenza d'acqua;
- per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte, attraverso gli accorgimenti idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde (cementazione, sigillatura, ecc.).

Per prevenire la contaminazione, per cause interne all'opera di presa e/o accidentali, è necessario rispettare le seguenti condizioni.

<sup>4</sup> Vedere il DM n. 443 del 21/12/1990 e la circ. reg. n.11/1994. Queste apparecchiature rientrarono nell'ambito della L. 46/90, per cui vedere il RC 4.2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

vedere il RC 4.2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

Vedi anche l'art. 146 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, del quale si riporta uno stralcio: "..... istallare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano......
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili ....."

| ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISIT | GENTE: 3.3 AGGIORNATO AL: 13/02/00 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|

- Ubicare l'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimale, recipienti stoccaggio liquami)<sup>6</sup>, sulla base delle indicazioni della vigente normativa;<sup>7</sup>
- seguire modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili;
- adottare idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché per il contenimento di quelle di infiltrazione;
- scegliere una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valida, adeguata e funzionale alle esigenze;
- le apparecchiature vanno posizionate in maniera da agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione.

Tutti i pozzi artesiani devono essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degasatore).

Devono essere installati idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'apposita normativa.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Vedere la D.Lgs. 152/2006.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dato che sono diverse le modalità d'applicazione del DPR 236/88 e del relativo regolamento di attuazione in rapporto all'uso per esigenze private singole ovvero all'uso per esigenze collettive e per gli acquedotti, vedere le circ. dell'Assessorato regionale alla sanità del 3/2/91 e del 15/3/94.

Allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e norme sanitarie vigenti.

|          | A / O | 2          | ) |                    | $\mathbf{Q}$ | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|------------|---|--------------------|--------------|----------------|--|
| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA 3 | ) | REQUISITO COGENTE: | <b>3.3</b>   | 13/02/00       |  |

## **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

#### IN SEDE PROGETTUALE

Il tecnico abilitato dichiara la fonte di approvvigionamento e verifica il requisito:

- per il R.C.3.3.1 con una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** dell'impianto di approvvigionamento, corredata con eventuali elaborati grafici e dimensionamenti, nonchè indicazioni necessarie ad assicurare la costanza dell'approvvigionamento, il rispetto delle caratteristiche igieniche ed il risparmio idrico.
- per il R.C.3.3.2, aggiungendo alla medesima descrizione dettagliata richiesta per R.C.3.3.1 anche
   l'ATTESTAZIONE (con idonea documentazione) che la tipologia di opera di presa prescelta è idonea in rapporto alla situazione geologica ed al tipo di falda.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente il tecnico abilitato valuta la necessità di ridimensionare o modificare l'impianto idrico; nel caso invece l'impianto esistente sia adeguato, si limita all'**ATTESTAZIONE** di tale evenienza.

## IN CORSO D'OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI

Per il R.C.3.3.1 il tecnico abilitato attesta la conformità dell'impianto, mediante **GIUDIZIO SINTETICO** teso a verificare in corso d'opera e a impianto ultimato:

- il rispetto delle distanze dai sistemi di smaltimento delle acque reflue;
- le condizioni di ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi, l'efficacia della valvola di non ritorno;
- la corretta realizzazione delle eventuali vasche di accumulo:
- il rispetto delle condizioni d'installazione prescritte dall'apposita normativa, nel caso di installazione di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili (fatto salvo l'obbligo di notifica all'AUSL competente).<sup>1</sup>

Per il R.C.3.3.2 (di approvvigionamento autonomo) il GIUDIZIO SINTETICO comprende anche:

- per i pozzi artesiani: gli accorgimenti (cementazione, sigillatura, ecc.) idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde che attingono da falde sovrapposte e l'efficienza delle apparecchiature di abbattimento gas;
- il rispetto delle distanze di sicurezza delle opere di presa da fonti di rischio proprie e/o esistenti (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ecc.);
- l'efficacia dei sistemi di chiusura della testata del pozzo;
- la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione;
- le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedere il DM n 443 del 21/12/90 e il RC 4.2.

| ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA | 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.3 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|-------------------------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|
|-------------------------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|

In assenza di acquedotto (R.C.3.3.2) il giudizio sintetico è anche supportato dalla **CERTIFICAZIONE** della qualità dell'acqua attinta ed erogata (rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti) dimostrata eseguendo campionamenti e successive analisi di laboratorio. La certificazione ha durata limitata e va periodicamente ripetuta, con una frequenza almeno annuale.<sup>2</sup>

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| B 11 1 B 1/2//25                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISP. MIN. LAVORI PUBBLICI 4/2/1977   | Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b, d e della L. 10/5/1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.                                                        |
| L.R. 29 gennaio 1983, n.7             | Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano i pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.           |
| D.M. 12/12/1985                       | Norme tecniche relative alle tubazioni                                                                                                                                                                                      |
| CIRC. MIN. LL. PP. 20/3/1986 N. 27291 | Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. DM 12/12/1985.                                                                                                                                                         |
| D.P.R 24/5/ 1988, N.236               | Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della L. 16/4/1987, n. 183.                                                                    |
| CIRC. MIN. 30/10/1989 N. 26           | Istruzioni tecniche concernenti apparecchi per il trattamento domestico di acque potabili.                                                                                                                                  |
| D M 21/12/1990 n. 443                 | Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.                                                                                                       |
| DM 26/3/1991                          | Norme tecniche di prima attuazione del DPR 24/5/88 n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della L. 16/4/87, n. 183. |
| CIRC. REG. N. 11 DEL 15/3/1994        | Approvvigionamenti autonomi privati delle acque destinate al consumo umano ed il DPR 236/88 - Le disposizioni di cui al DM 443/90 inerenti il trattamento domestico delle acque potabili.                                   |
| DL 12/7/1993 N. 275                   | Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche.                                                                                                                                                                      |
| L 5/1/1994 n. 36                      | Disposizioni in materia di risorse idriche.                                                                                                                                                                                 |
| DPCM 4/3/1996                         | Disposizioni in materia di risorse idriche.                                                                                                                                                                                 |
| L 30/4/1999, n.136                    | Norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.                                                                                        |
| UNI 9182- 87                          | Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.                                                                                                |
| D.Lgs. 3/4/2006 N. 152                | Norme in materia ambientale                                                                                                                                                                                                 |

-

 $<sup>^{2}</sup>$  Vedere DM 24/5/1988, n.236, il DM 26/3/1991 e la circ. reg. dell'Ass. alla sanità n. 11 del 15/3/1994.

AGGIORNATO AL: 3.4 ALLEGATO **FAMIGLIA REQUISITO COGENTE:** 13/02/00

## Smaltimento delle acque reflue

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Le acque reflue domestiche<sup>1</sup>, le acque reflue industriali<sup>2</sup>, le acque meteoriche devono essere smaltite mediante modalità tali da:

- allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene;
- garantire un benessere respiratorio e olfattivo;
- evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti acquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto).
- garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.

#### A tal fine necessita che:

- sia individuato il sistema idoneo di smaltimento per gli organismi edilizi localizzati in agglomerati o nuclei abitativi isolati (rete fognaria o altri sistemi individuali) affinché le acque reflue prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate dalla normativa vigente<sup>3</sup>;
- le reti di scarico dell'organismo edilizio siano opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate in modo da garantire una buona evacuazione.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 1.4 di tutti gli organismi edilizi, comprese le pertinenze che necessitano di impianti 4 per lo smaltimento di acque reflue.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI AL 1º COMMA DELL'ART. 1.6 E INTERVENTI SUL PARTIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, eccetto quelli relativi alle acque reflue domestiche che scaricano nella fognatura pubblica.

Tutti gli agglomerati<sup>5</sup> devono essere provvisti di reti fognarie<sup>6</sup> per le acque reflue urbane.

Ai sensi dell'art. 74 1° comma lettrera g) del Decreto Legislativo 3/4/2006, n.152, sono definite acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. <sup>2</sup> Ai sensi dell'art.74 1° comma lettrera h) del Decreto Legislativo 3/4/2006, n.152, sono definite acque reflue industriali quelle scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Vedi artt. 105, 106, 107, 108 del Decreto Legislativo 3/4/2006, n.152, i valori limite d'emissione sono quelli dell'allegato 5 della legge 152/2006; le Regioni possono definire dei valori-limite d'emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 purché sia tenuto conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili.

L'impianto di smaltimento acque reflue nel caso sia interno all'edificio ad uso abitativo, trattandosi d'impianto di cui al comma 1, art.1, lett. d) della L. 46/90 dovrà essere progettato e realizzato in modo tale da rispondere alle regole di buona tecnica, ovvero alle norme UNI. Contestualmente quindi al presente requisito deve essere soddisfatto anche il RC 4.2 - SICUREZZA IMPIANTI.

L'impianto di smaltimento va progettato in modo da rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e i valori limite di emissione previsti dalle normative vigenti<sup>7</sup>.

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali, eccetto i casi indicati dalla normativa vigente<sup>8</sup>.

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, eccetto i casi per i quali è prevista la deroga.

I materiali, le soluzioni tecniche, le modalità per l'esecuzione degli impianti debbono rispettare le prescrizioni progettuali ed esecutive di tipo tecnico e procedurale previste dalla normativa vigente <sup>9</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 74 1° comma lettera n) del Decreto Legislativo 3/4/2006, n.152, è definito "agglomerato" l'area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il coinvolgimento di una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di finale.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel caso gli agglomerati siano sprovvisti di reti fognarie le amministrazioni competenti dovranno provvedere alla loro realizzazione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente (vedere Decreto Legislativo 3/4/2006, n.152).

Vedere eventuali disposizioni emanate in attuazione del D. Lgs 152/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedere D.lgs, L.152/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si vedano in particolare il D. Lgs 152/2006, la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/77 e le norme UNI 9183 e relativi aggiornamenti (vedi ALLEGATO A/2).

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.4 AGGIORNATO AL: 13/02/00

## Smaltimento delle acque reflue

## IN SEDE PROGETTUALE 1

Il tecnico abilitato verifica il requisito con una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** della scelta di materiali, delle soluzioni tecniche da adottare, dei materiali e delle modalità di esecuzione, in conformità alle norme e prescrizioni tecniche indicate nelle normative vigenti al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico<sup>2</sup> o in conformità ai regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane al fine di ottenere o l'allacciamento in fognatura.

### IN CORSO D'OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente attesta la conformità dell'impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato in sede progettuale mediante i seguenti metodi, da utilizzare in modo alternativo:

- **GIUDIZIO SINTETICO** teso a verificare, in corso d'opera e a impianto ultimato:
  - 1) la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni dettate dalle norme locali relative all'allacciamento in fognatura;
  - 2) le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato;
  - 3) la corretta collocazione dell'impianto sia nei confronti della costruzione realizzata sia rispetto alle strutture civili e alle altre installazioni.

Tale giudizio potrà inoltre essere supportato dalla **CERTIFICAZIONE** dei materiali utilizzati (rilasciata dal produttore) se sono stati utilizzati in sede progettuale **SOLUZIONI TECNICHE CERTIFICATE** e da eventuali PROVE IN OPERA tese a garantire che sono state svolte le prove dimostranti la buona evacuazione dello scarico in caso di portata massima e la tenuta agli odori.

- **COLLAUDO** a lavori ultimati (se previsto da norme e consuetudini vigenti) teso alla verifica funzionale:
  - 1) dei trattamenti svolti dall'impianto;
  - 2) del regolare funzionamento (come portata e tipo del liquame immesso);
  - delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati nell'autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni delle norme locali relative all'allacciamento in fognatura.

 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati eccetto quelli relativi alle acque reflue domestiche<sup>1</sup> che scaricano nella reti fognarie;

 Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in rete fognarie essendo sempre ammessi dalla normativa vigente, dovranno rispettare i regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

 le acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposte alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

<sup>2</sup> Per tutti gli scarichi che non recapitano in rete fognaria il rilascio della concessione edilizia è comprensivo dell'autorizzazione allo scarico.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si premette che ai sensi della vigente normativa :

| IALLEGATO A / C TRANIGLIA V TREGUISTIO COGENTE. V.T   12/02/00 | ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: 3.4 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| Deliberazione del Comitate dei ministri  | Orizoni manta dalamia a manusa ta miala a manusali di ani alifanti di Albama (A.)                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deliberazione del Comitato dei ministri  | Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b),                                                                                                                                                                                                                                                   |
| per la tutela delle acque                | d) ed e), della L.10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dall'inquinamento 4 febbraio 1977        | delle acque dall'inquinamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L. 5 gennaio 1994, n.36                  | Disposizioni in materia di risorse idriche.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L. 24 aprile 1998, n.128                 | Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)                                                                                                                                                                                        |
|                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D.L. 11 maggio 1999,n.152                | Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.                                 |
| L.R. 19 aprile 1995, n.44                | Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna                                                                                                                                                                                      |
| L.R. 29 gennaio 1983, n.7                | Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.                                                                                                             |
| L.R. 23 marzo 1984, n.13                 | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 193, n.7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli carichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento. |
| UNI 9183 - 87                            | Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.<br>FA-1 alla UNI 9183                                                                                                                                                                                                                     |
| UNI 9184 - 87                            | Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.<br>FA-1 alla UNI 9184                                                                                                                                                                                                                |
| Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nº 152 | Norme in materia ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          | A / 4                     |          | 2 |                    |     | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|-----|----------------|--|
| ALLEGATO | $\mathbf{A} / \mathbf{I}$ | FAMIGLIA | 3 | REQUISITO COGENTE: | ა.ე | 13/02/00       |  |

## Tenuta all'acqua

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Le chiusure verticali e superiori non devono consentire infiltrazioni d'acqua all'interno degli spazi di fruizione dell'organismo edilizio.

I solai di locali umidi (ad es. bagni, cantine ecc.) devono impedire le infiltrazioni d'acqua di condensa e di quella presente in rapporto all'uso.

Deve essere garantita un'adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi.

Deve essere impedita la risalita dell'acqua per capillarità negli spazi per attività principale e secondaria .

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

### Tutte le funzioni dell'art. 84.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

## INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6

- Nessuna infiltrazione d'acqua attraverso le chiusure (pareti esterne, coperture, solai delimitanti spazi aperti, infissi, pareti contro terra) né attraverso i giunti tra gli elementi tecnici;
- tenuta all'acqua del giunto a terra delle pareti di spazi in cui sia previsto l'uso di acqua di lavaggio dei pavimenti ed impermeabilità della finitura superficiale delle pareti degli spazi dove possano verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d'acqua sulla parete stessa;
- nessuna infiltrazione dai solai delimitanti spazi umidi (ad es. bagni, cantine ecc.);
- scelta degli infissi in base all'esposizione al vento della zona in cui l'edificio è collocato, al clima del comune<sup>1</sup>, al tipo di esposizione e all'altezza dell'edificio;
- nessuna risalita di acqua per capillarità dagli elementi di fondazione, dai vespai e dalle altre strutture a contatto con il terreno.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 1.6.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda l'ALLEGATO A/2.

|          | A / 2 |            | 3 |                    | - Z h | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|------------|---|--------------------|-------|----------------|--|
| ALLEGATO | A/Z   | FAMIGLIA • | J | REQUISITO COGENTE: | J.J   | 13/02/00       |  |

## Tenuta all'acqua

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA delle soluzioni tecniche da adottarsi per evitare le infiltrazioni d'acqua.<sup>1</sup>

Il metodo di scelta degli infissi è basato sulla tabella della UNI 7979. Da quest'ultima si ricava la classe dell'infisso in funzione della zona climatica, dell'altezza dell'edificio, della zona di vento del luogo (quest'ultima è necessariamente ricavata dal grafico della UNI 10012 - 67 riportato in fig. 1)



Fig.1 - Zone di vento (la regione E.R. si trova nella regione di vento B)

Per la scelta della classe dell'infisso si procede come segue. Dalla tabella allegata al DPR 412/93 si ricava la zona climatica del comune (nella regione E.R. sono presenti solo le zone climatiche D, E, F).

La zona di vento del luogo è ricavata dalla fig. 1 in funzione dell'altezza altimetrica del luogo.

Con tali elementi, dalla tabella seguente è possibile ottenere la classe dell'infisso relativamente alla permeabilità all'aria (A), tenuta all'acqua (E) e resistenza al vento (V).

| ali acqua        | (E) e resiste                           | IIZa ai                                | vento                                  | (V).                                   |                                        |                                                     |                                                 |                                        |                                 |                                        |                                           |                                        |                                        |                                        |                                             |                                            |                    |          |        |                                             |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| Tipo di e        | esposizione                             | e Campagna aperta                      |                                        |                                        |                                        |                                                     | Campagna con rompivento piccole città periferie |                                        |                                 |                                        | Centro grandi città                       |                                        |                                        |                                        |                                             |                                            |                    |          |        |                                             |
| Zone o           | climatiche                              | A<br>B                                 | C<br>D<br>E                            | F                                      |                                        | A, B, C<br>D, E, F                                  | A<br>B                                          | C<br>D<br>E                            | F                               | ротпо                                  | A, B, C<br>D, E, F                        | A<br>B                                 | C<br>D<br>E                            | F                                      |                                             | A, B, C<br>D, E, F                         |                    |          |        |                                             |
| Zona di<br>vento | Altezza<br>edificio (m)                 | pe                                     | Dlassi di<br>rmeabili<br>all'aria      | ità                                    | all'acc                                | Classi di tenuta<br>all'acqua e resist.<br>al vento |                                                 | all'acqua e resist.                    |                                 | ll'acqua e resist.                     |                                           | Classi<br>eabilita                     | à all'aria                             | all'a                                  | ssi di tenuta<br>cqua e resist.<br>al vento | perm                                       | Classi<br>eabilità | all'aria | all'ac | assi di tenuta<br>qua e resist. al<br>vento |
| 1                | 10<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100 e più | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2 | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3 | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | E 1<br>E 2<br>E 2<br>E 2<br>E 2<br>E 3 | V 1<br>V 1a<br>V 1a<br>V 2<br>V 2<br>V 2<br>V 2a    | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2          | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3 | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 1<br>E 2<br>E 2<br>E 2<br>E 2<br>E 3 | V 1<br>V 1a<br>V 1a<br>V 2<br>V 2<br>V 2a | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2 | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3        | A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3        | E1<br>E2<br>E2<br>E2<br>E2                  | V 1<br>V 1<br>V 1a<br>V 1a<br>V 2<br>V 2a  |                    |          |        |                                             |
| 2                | 10<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100 e più | A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2        | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 3<br>E 4        | V 1a<br>V 2<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a<br>V 3           | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2                 | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 1<br>E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 3        | V 1<br>V 1a<br>V 2<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2        | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3        | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | E1<br>E2<br>E2<br>E2<br>E3<br>E3            | V 1<br>V 1a<br>V 2<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a  |                    |          |        |                                             |
| 3                | 10<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100 e più | A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2 | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 4<br>E 4        | V 1a<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a<br>V 3<br>V 3           | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2          | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 3<br>E 4<br>E 4 | V 1a<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a<br>V 3<br>V 3 | A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2        | A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 3<br>E 4             | V 1a<br>V 1a<br>V 2<br>V 1a<br>V 2a<br>V 3 |                    |          |        |                                             |
| 4                | 10<br>20<br>40<br>60<br>80<br>100 e più | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3        | E 2<br>E 3<br>E 4<br>E 4<br>E 4        | V 2<br>V 2a<br>V 3<br>V 3<br>V 3<br>V 3             | A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2          | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 2<br>E 3<br>E 3<br>E 4<br>E 4<br>E 4 | V 1<br>V 2a<br>V 2a<br>V 3<br>V 3<br>V 3  | A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 2<br>A 2<br>A 2 | A 2<br>A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | A 2<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3<br>A 3 | E 2<br>E 2<br>E 3<br>E 3<br>E 4<br>E 4      | V 1a<br>V 2<br>V 2a<br>V 2a<br>V 3<br>V 3  |                    |          |        |                                             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per la scelta dell'infisso il metodo di calcolo proposto fa riferimento alla suddivisione del territorio in regioni e in zone di vento della norma UNI 10012 - 67 . Questo metodo non è più attuale in quanto superato dalla delimitazione delle zone di vento del DM 16/1/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". Si ritiene comunque utile consigliare questo metodo nell'attesa dell'aggiornamento delle norme UNI.

| ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: | 3.5 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|

#### A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità al requisito mediante:

- GIUDIZIO SINTETICO teso a controllare, con un'ispezione visiva dettagliata la rispondenza delle soluzioni adottate; il giudizio sarà supportato dalle eventuali CERTIFICAZIONI dei materiali e componenti adottati, rilasciate dal produttore.
  - Andranno controllate le pareti perimetrali verticali, gli infissi, le chiusure superiori (tetto, terrazzi, ..), le pareti contro terra, i solai di bagni e cantine, gli elementi d'impianti contenenti liquidi.

    In particolare andranno controllate:
- le caratteristiche d'impermeabilità dei materiali utilizzati e la durabilità nel tempo delle medesime caratteristiche (eventualmente anche tramite CERTIFICAZIONI del produttore basate su prove eseguite in laboratorio, secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali);
- le modalità d'esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni, le sigillature, le connessioni con altri elementi tecnici, gli elementi esposti alle intemperie (velette, parapetti, etc.), gli infissi;
- il sistema d'evacuazione delle acque meteoriche sulle chiusure superiori esterne (tetto, terrazza, pendenza, converse, grondaie, calate, ecc.).

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

|                                          | Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CIRCOLARE 4/7/1996, N. 156<br>AA.GG./STC | Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. |  |  |  |  |  |  |  |
| UNI 7979 - 79                            | Edilizia. Serramenti esterni (verticali). Classificazione dei serramenti esterni base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento.     |  |  |  |  |  |  |  |

| ALLEGATO A / 1   | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: 3.6 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| /12220/110 / 1 / |            |                        | 13/02/00                   |

## Illuminamento naturale

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Il controllo dell'illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo<sup>1</sup> ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza di benessere visivo.<sup>2</sup>

In riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell'utenza, l'illuminamento naturale è assicurato da elementi tecnici di adeguate caratteristiche.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art. 1.4.

Per gli spazi per attività principale, in relazione al campo di applicazione, il requisito si articola in:

- RC 3.6.1 : ILLUMINAMENTO NATURALE PER LA FUNZIONE ABITATIVA (art. 1.4, raggruppamento A ed E nonché funzioni abitative del raggruppamento D)
- RC 3.6.2 : ILLUMINAMENTO NATURALE PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI (compresi i locali di riposo, refettori, mense, camere di medicazione, ambulatori aziendali).

Per gli spazi per attività secondaria:

- 1. per la funzione abitativa (art. 1.4, raggruppamento A), adibiti a:
- servizi igienici, ripostigli con superficie > 10 m2, scale comuni a servizio di più unità immobiliari, spazi ad uso comune per lo svolgimento di attività collettive
- 2. per tutte le altre funzioni, adibiti a:
- spogliatoi, servizi igienici, depositi con superficie > 10 m2,

il requisito si definisce in RC 3.6.3:

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

I livelli di prestazione sono quantificati dal **fattore di luce diurna medio (FLDm)**, definito come rapporto [%], fra l'illuminamento medio dello spazio chiuso e l'illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole.

## R. C. 3.6.1 Illuminamento naturale per la funzione abitativa

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE (IN ASSENZA DI VINCOLI O CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'omeostasi è la capacità di autoregolazione degli esseri viventi rivolta a mantenere la stabilità delle normali condizioni dell'organismo in relazione dinamica col contesto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Altri requisiti che afferiscono alla medesima esigenza sono: il controllo della distribuzione del livello di illuminamento naturale, il controllo della luminanza, il controllo dell'abbagliamento, il controllo dell'illuminamento artificiale (RR.3.3), la visione degli elementi del paesaggio, l'oscurabilità (RC 3.7).

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 AGGIORNATO AL:

Per gli spazi di fruizione per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere<sup>3</sup>:

FLDm ≥ 2%

La superficie vetrata può essere collocata in parte a soffitto, fermo restando che va garantita la visione di elementi del paesaggio .

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6, NONCHÈ CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO (quindi in deroga a quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 1.6)

Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi,<sup>4</sup> intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, il progettista deve dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD<sub>m</sub> nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione progettati non devono essere peggiorativi <sup>5</sup> dell'esistente.<sup>6</sup>

Nel caso non ci siano i suddetti vincoli oggettivi, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio d'uso.

## R. C. 3.6.2 Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 1.6, IN ASSENZA DI VINCOLI E FATTE SALVE LE FUNZIONI PER LE QUALI ESISTE UNA SPECIFICA NORMATIVA<sup>7</sup>

Negli spazi per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere:

FLDm ≥ 2%

La superficie vetrata può essere collocata in parte a soffitto, fermo restando che va garantita la visione di elementi del paesaggio dei punti fissi di lavoro.

Negli spazi per attività principale destinati a funzioni plurime<sup>8</sup> il livello del fattore di luce diurna medio deve essere FLDm  $\geq 0.7\%$ ; inoltre deve essere assicurato un livello FLDm  $\geq 2\%$  in uno spazio di 9 m<sup>2</sup> attorno ai punti fissi di lavoro individuati sui disegni di progetto e per almeno 6 m<sup>2</sup> per ogni addetto.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6

Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi <sup>9</sup>, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista deve dimostrare il valore del fattore di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L. 1089/39, D.Lgs 42/2004, vincoli di PSC, RUE, POC al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell'unitarietà dei prospetti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nel caso di accorpamento di spazi si intende "non peggiorativo della situazione precedente" quando il valore di FLDm del nuovo spazio risulta essere non inferiore alla media pesata dei valori dei FLDm degli spazi dei locali adibiti ad attività principale nella situazione precedente l'accorpamento.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi della L.R. 11/98, nelle parti del territorio comunale e per le tipologie edilizie nelle quali il comune concede il recupero abitativo dei sottotetti e subordinatamente alle condizioni fissate dal R.C. 7.2.1 del presente regolamento urbanistico edilizio, per i sottotetti è accettabile il livello indicato dall'art. 2 della medesima legge.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ad es. ospedali: circ. n. 13011 del 22/11/1974; scuole: DM 18/12/1975.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Spazi dove si svolgono contemporaneamente attività principali e secondarie in ambiti precisamente individuati negli elaborati di progetto.

Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, vincoli di PSC, RUE, POC al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell'unitarietà dei prospetti ai sensi dell'art. 36 della L.R. 47/78 e s.m.

| ALLEGATO A / I FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.0 | ALLEGATO | A / 1 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.6 | AGGIORNATO AL: |  |
|--------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------|-----|----------------|--|
|--------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------|-----|----------------|--|

luce diurna medio FLD<sub>m</sub> nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non devono essere peggiorativi <sup>5</sup> dell'esistente.

## R. C. 3.6.3 Illuminamento naturale per gli spazi per attività secondaria

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE (IN ASSENZA DI VINCOLI O CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE).

Per gli spazi di fruizione per attività secondaria il livello del fattore di luce diurna medio deve essere¹º: FLDm ≥ 1%

Sono ammessi nelle abitazioni servizi igienici illuminati artificialmente, qualora si tratti solo di bagni secondari .

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 1.6, NONCHÈ CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO (quindi in deroga a quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 1.6)

Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi,<sup>11</sup> intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, il progettista deve dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD<sub>m</sub> nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione progettati non devono essere peggiorativi <sup>12</sup> dell'esistente.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L. 1089/39, D.Lgs 42/2004, vincoli di PSC, RUE, POC al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell'unitarietà dei prospetti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.

<sup>12</sup> Nel caso di accorpamento di spazi si intende "non peggiorativo della situazione precedente" quando il valore di FLDm del nuovo spazio risulta essere non inferiore alla media pesata dei valori dei FLDm degli spazi nella situazione precedente l'accorpamento.

68

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ai sensi della L.R. 11/98, nelle parti del territorio comunale e per le tipologie edilizie nelle quali il comune concede il recupero abitativo dei sottotetti e subordinatamente alle condizioni fissate dal R.C. 7.2.1 del presente regolamento edilizio comunale, per i sottotetti è accettabile il livello indicato dall'art. 2 della medesima legge.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 AGGIORNATO AL: 13/02/00

## Illuminamento naturale

#### IN SEDE PROGETTUALE

Per dimostrare il rispetto del livello di prestazione richiesto **per quanto riguarda il livello di illuminamento** si possono usare la SOLUZIONE CONFORME ed i tre METODI DI CALCOLO di verifica progettuale di seguito esposti, ognuno esaustivo nei confronti della prova strumentale in opera<sup>1</sup>.

Nel caso il progettista utilizzi metodi di verifica diversi da quelli proposti, il raggiungimento del livello di FLDm dovrà essere verificato a lavori ultimati con la prova in opera.

Se è utilizzato un metodo di verifica del FLDm puntuale (ad es. metodo C), il criterio per l'individuazione dei punti in cui effettuare la verifica con i calcoli è quello indicato per i metodi di verifica a lavori ultimati (vedi FIG.13).

Per calcolare il FLDm occorre considerare anche il contesto naturale o antropizzato nel quale l'edificio è inserito (edifici prospicienti, ostruzioni, orografia, ecc.) tenendo presente anche le previsioni urbanistiche (edifici ammessi o previsti dagli strumenti urbanistici, ma non ancora realizzati).

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate dei luoghi di lavoro con permanenza di personale dovranno essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo durante la stagione calda. Nelle nuove costruzioni o ampliamenti le finestre in copertura dei locali destinati ad attività principali dovranno essere adottate soluzioni tali da ridurre gli effetti dell'irraggiamento solare.

Per quanto riguarda la visione degli elementi del paesaggio negli spazi per attività principale, per la funzione abitativa la superficie illuminante a parete dovrà essere realizzata a quota non superiore a m. 1,20 dal pavimento; nel caso di utilizzo di lucernari dovrà comunque essere garantita una quota a parete con le caratteristiche di cui sopra pari ad almeno il 50% della superficie illuminante necessaria. Per tutte le altre funzioni il rapporto visivo con l'esterno si ritiene soddisfatto se almeno 1/4 della superficie illuminante ha il filo inferiore ad una altezza dal pavimento non superiore a m. 1,20.

### soluzione conforme

Per quanto riguarda i requisiti RC 3.6.1 e 3.6.2 il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rapporto di illuminazione Ri ≥ 1/8 (Ri = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie trasparente dell'infisso, esclusa quella posta ad un'altezza compresa tra il pavimento e 60 cm, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette esterne, ecc.); rapporto di illuminazione Ri ≥ 1/16 ammissibile in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente sottoposto a vincolo, salvo motivata deroga da parte dell'ufficio tecnico comunale.
- superfici vetrate con coefficienti di trasparenza  $t \ge 0.7$  (vedi anche TAB.2);
- profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell'infisso;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La verifica progettuale documentata per uno spazio può valere anche per tutti gli spazi che presentano i medesimi elementi di progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentano elementi di progetto più favorevoli.

- per finestre che si affacciano sotto porticati, il rapporto di illuminazione R<sub>i</sub> va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente l'ambiente stesso;
- per finestre con superficie trasparente ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a 1m, la dimensione della superficie illuminante dovrà essere aumentata di 0,05 m² ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1 m.

Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- l'area dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare ≥ a 1/5 della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile;
- l'altezza massima delle pareti che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte;
- la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto ≥ 6 m.

Limitatamente al risanamento dei vecchi edifici sono ammessi cortili con dimensioni inferiori (secondari) sui quali è ammesso l'affaccio unico solo per i monolocali o minialloggi fino a 45 mq.

Il requisito RC 3.6.3 è convenzionalmente soddisfatto se è rispettata la condizione di un rapporto illuminante ≥ 1/12, con un minimo di 0.6 mq. per i servizi igienici. Per attività fino a 5 addetti sono ammessi spogliatoi e servizi igienici illuminati artificialmente.

In caso di ristrutturazioni o ampliamenti, qualora non sia possibile rispettare il parametro sopra indicato, è ammessa l'illuminazione artificiale per gli spogliatoi; per i servizi igienici l'illuminazione artificiale è ammessa nel 50% dei locali.

Le scale a servizio di più unità immobiliari che collegano più di due piani fuori terra dovranno essere illuminate direttamente dall'esterno, tramite finestre situate a ciascun piano ed aventi superficie netta non inferiore a mq. 0,8.

Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre destinate all'illuminazione di locali contigui; è ammessa l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi a telaio fisso, allo scopo esclusivo di illuminare gli ingressi.

## METODO DI CALCOLO A

Il metodo è applicabile limitatamente al caso di:

- spazi di forma regolare con profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata,
   minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell'infisso;
- finestre verticali (a parete).

Per spazi con due o più finestre si calcola il valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) di ogni finestra e si sommano i risultati ottenuti.

La formula per il calcolo del FLDm è la seguente:

$$FLDm = \frac{t \cdot A \cdot \epsilon \cdot \psi}{S \cdot (1 - r_m)}$$

Coefficiente di trasparenza del vetro

t =

A = Area della superficie trasparente della finestra [ m 2 ]

 $\varepsilon$  = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo;

W = Coefficiente che tiene conto dell'arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata

**REQUISITO COGENTE:** 

 $r_{\rm m}$  = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne, comprese le finestre

S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [ m <sup>2</sup> ]

Per il calcolo si procede come segue:

- 1. determinare t in funzione del tipo di vetro (vedi TAB.5);
- 2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare;
- calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che delimitano lo spazio;
- calcolare r<sub>m</sub> come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello spazio utilizzando la TAB 1, (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0.7 per superfici chiare);
- 5. calcolare il coefficiente  $\psi$  previa determinazione dei rapporti  $h_f/p$  e di l/p indicati in Fig.1. Individuare sull'asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore  $h_f/p$  indi tracciare la retta verticale fino a che s'incontra il punto di intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p precedentemente determinato. Da quest'ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull'asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione  $\psi$ ;
- 6. calcolare il fattore finestra & secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente:
  - a) nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può essere determinato in due modi:
    - a.1) il rapporto H-h/L<sub>a</sub> (FIG.3) viene individuato sull'asse delle ascisse del grafico di FIG.2; si traccia poi la verticale fino all'intersezione con la curva e si legge sull'asse delle ordinate il valore di £.
    - a.2) In alternativa si calcola:

$$\epsilon = \frac{1- \text{sen } \alpha}{2}$$
 (dove  $\alpha$  è l'angolo indicato in Fig.3)

b) nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (FIG.4)  $\epsilon$  è determinato con la seguente formula:

$$\mathbf{\varepsilon} = \frac{\alpha_2}{2}$$
 ( $\alpha_2 = \text{angolo riportato in Fig. 4 e 5}$ )

c) nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostruzione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale; si veda FIG.5):

$$\varepsilon = (\operatorname{sen} \alpha_2 - \operatorname{sen} \alpha)/2$$

FIG. 1

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 AGGIORNATO AL: 13/02/00

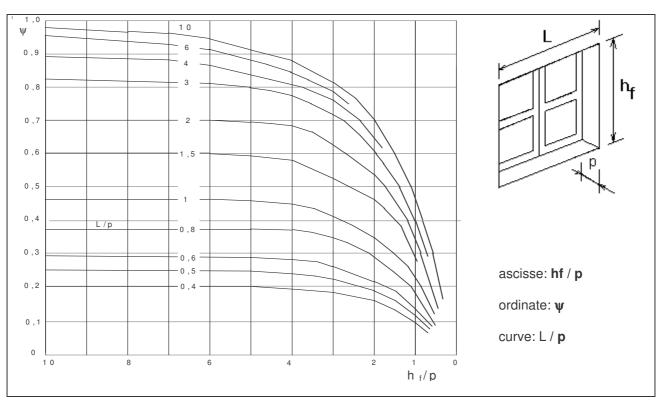

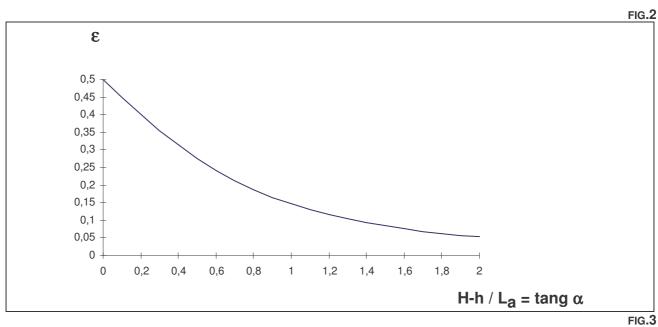

ESEMPIO DI SCHEMI RELATIVI A DUE DIVERSI TIPI DI OSTRUZIONE PER DETERMINARE L'ANGOLO  $\alpha$ 





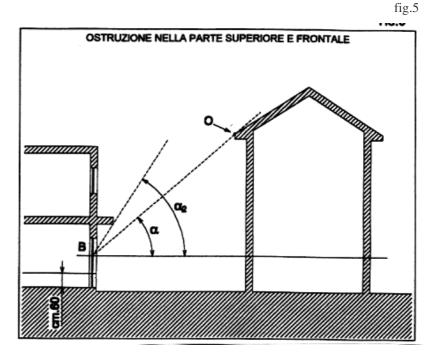

metodo di calcolo B (informatizzato)

| ALLEGATO | Δ/2   | FAMIGLIA | 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.6 | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|----------|---|--------------------|-----|----------------|--|
| ALLEGATO | ~ / ~ | FAMIGLIA |   | REQUISITO COGENTE. | 0.0 | 13/02/00       |  |

La verifica consiste nel calcolo del FLDm all'interno dell'ambiente considerato mediante l'uso del programma di calcolo Superlite (Predicting Dayligthting and Lightling performance<sup>2</sup>): il metodo è riconosciuto altamente affidabile dalla comunità scientifica e abbondantemente validato da prove sperimentali.

Il metodo non ha significativi limiti di applicazione e può pertanto essere utilizzato nel caso di:

- spazi di forma sia regolare sia complessa;
- spazi prospicienti logge, balconi, ballatoi;
- qualsiasi tipo di aperture finestrate (finestre verticali, lucernari, ecc.).
   Il metodo permette di calcolare il FLDm per tutte le condizioni di cielo; ai fini della verifica il calcolo va effettuato scegliendo il cielo coperto CIE standard<sup>3</sup>.

# METODO DI CALCOLO C

Il metodo consente di considerare, oltre alla componente cielo (CC), anche il contributo della luce riflessa dall'esterno (ERC) e di quella riflessa dall'interno dello spazio considerato (IRC) e può inoltre essere utilizzato per:

- spazi di forma sia regolare, sia complessa;
- spazi prospicienti logge, balconi, ballatoi.

Per il calcolo si procede come segue:

- individuare i punti per ognuno dei quali deve essere determinato il valore FLD<sub>i</sub>. L'individuazione dei punti deve avvenire con il criterio descritto per la prova in opera ed illustrato in FIG.11 e 12;
- calcolare il fattore di luce diurna FLD<sub>i</sub> nel punto i:

$$FLD_i = [CC + ERC + IRC] \cdot t \cdot F_0$$

CC = componente cielo dovuta alla porzione del cielo "vista" attraverso la finestra

(al netto delle ostruzioni).

ERC = componente di riflessione esterna
IRC = componente di riflessione interna
Fo = sup.vetrata/sup. tot. finestra

t = coefficiente di trasparenza del vetro (vedi TAB.5)

 calcolare il fattore di luce diurna medio (FLDm) come media dei valori di FLD<sub>i</sub> precedentemente determinati:

$$FLDm = \frac{FLD1 + FLD2 + FLD3 + FLD4 + ... + FLD_i + .....FLDn}{n}$$

# DETERMINAZIONE DI CC (COMPONENTE CIELO)

La componente considera la quantità di luce che giunge nel punto in esame dalla porzione di cielo "vista" attraverso la finestra, quindi escludendo la porzione di cielo ostruita.

Per il calcolo si procede mediante l'utilizzo del metodo B.R.S.4 che si basa sul "doppio goniometro". Tale

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il programma è prodotto da Lawrence Berkeley Laboratory, Building Technologies Program Energy & Environment Division, Building 90-3111, Berkeley, CA 94720.USA, successivamente aggiornato da un grupppo di lavoro di ricercatori del Danish Building Research Institute (DN), del Leso-PB dell'Ecole Polythecnique de Lusanne (CH) del Fraunhofer Institute of Building Pysics (D), del Lawrence Berkeley National Laboratory (U.S.A.), del Swiss Material Testing Institute EMPA (CH).

Il programma ed il relativo manuale sono reperibili gratuitamente presso il sito Internet

http://www.lightingresource.com/lcenter/software/lbl/superlite2.htm

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tale condizione semplificata è quella considerata implicitamente o esplicitamente anche nei metodi di calcolo A e C. CIE= Commission International de l'Eclarage.

Longmore, J. "BRS Daylight Protractors, "Building Research Station, London: Her Majesty's Stationery Office, 1967.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 AGGIORNATO AL: 13/02/00

metodo consiste nel calcolare:

 sul goniometro principale<sup>5</sup> la componente cielo (CC\*) di una superficie trasparente di larghezza infinita e di altezza uguale alla finestra in oggetto;

 sul goniometro secondario<sup>6</sup> la componente cielo (CC) di una superficie trasparente di larghezza pari a quella della finestra in oggetto mediante la trasformazione del valore (CC\*) precedentemente determinato.

Il goniometro riportato in FIG.13 si utilizza nel caso di finestre verticali, quello di FIG.14 nel caso di lucernari orizzontali.

Per ognuno dei punti scelti secondo il criterio illustrato in FIG. 11 e 12 si procede come segue:

- sulla sezione verticale dello spazio in esame si posizioni il centro del goniometro principale nel punto P come indicato in FIG.6 (P è posto su un piano orizzontale ad un'altezza dal pavimento che nel caso di destinazione residenziale è di cm 90, mentre nel caso di altre destinazioni coincide con l'altezza del piano di lavoro in funzione dell'attività svolta nello spazio considerato rispetto al quale si vuole condurre l'analisi);
- tracciare le semirette QP e RP e leggere i due valori in corrispondenza della loro intersezione con l'arco di lettura della componente cielo CC\* (nell'esempio di FIG.6 si legge 10,0% e 0,5%). Nel caso di ostruzione verticale (es. edificio prospiciente) la retta PR è quella indicata in FIG.7, se invece l'ostruzione è paragonabile ad un aggetto, la retta PQ è quella indicata in FIG.8;
- calcolare il valore della componente cielo (CC\*) per finestra infinita come differenza fra i valori precedentemente letti (ad es.: CC\* = QP - RP = 9,5% come indicato in FIG.6);
- individuare sul goniometro principale (sul semicerchio che individua gli angoli di elevazione) l'altitudine media della finestra (in gradi) che corrisponde alla bisettrice dell'angolo  $\beta$  (formato dalle rette QP e RP) e il piano orizzontale; ad es.: altitudine media =  $(46^{\circ} + 12^{\circ})/2 = 29^{\circ}$ , (vedi FIG.6);
- sulla pianta dell'ambiente in esame centrare il goniometro secondario sul punto P<sub>i</sub> (vedi fig.9) e tracciare
   le rette MP e NP (nel caso di ostruzione unire P con i punti estremi dell'ostruzione);
- in corrispondenza delle intersezioni delle rette MP e NP con il semicerchio relativo all'angolo di altitudine media<sup>7</sup> (nell'esempio = 29°) si leggano i valori del fattore di correzione Fc1 e Fc2 sulle curve di livello più vicine; (i valori che si leggono nell'esempio di FIG.9 sono: Fc1 = 0,24 per M, Fc2 = 0,44 per N);
- calcolare il fattore di correzione: Fc = Fc1  $\pm$  Fc2 Le letture relative a Fc1 e Fc2 devono essere sommate se poste su entrambi i lati dell'asse centrale (nell'esempio Fc = 0.22 + 0.46 = 0.68); devono essere viceversa sottratte se poste dalla stessa parte rispetto a tale asse;
- calcolare il valore corretto CC = CC\* Fc (nell'esempio CC = 9.5 0.68 = 6.4%).

<sup>5</sup> S'intende per goniometro principale il semicerchio che individua gli angoli di elevazione e la componente cielo . Ad esempio nella fig.13 è il semicerchio inferiore, mentre nella fig. 14 è il semicerchio superiore.

<sup>6</sup> S'intende per goniometro secondario il semicerchio opposto a quello principale. Ad esempio nella fig.13 è il semicerchio superiore, mentre nella fig. 14 è il semicerchio inferiore.

<sup>7</sup> Nel goniometro di fig. 9 l'angolo di altitudine media si legge sull'asse verticale. Nell'esempio considerato occorre tracciare il semicerchio relativo all'angolo di 29 °.



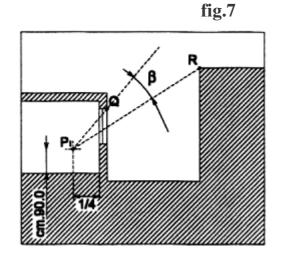

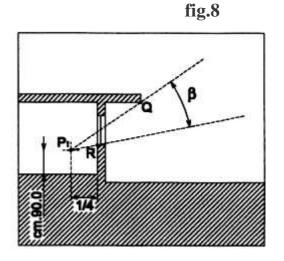

3



# DETERMINAZIONE DI **ERC** (COMPONENTE RIFLESSA DALL'ESTERNO)

La componente considera quella parte di luce diurna che giunge sul punto di verifica riflessa dalla superficie considerata come ostruzione alla componente cielo CC (ad es. edifici ed elementi di paesaggio), in quanto le superfici delle ostruzioni esterne si considerano come una porzione di cielo a radianza ridotta.

Il metodo di calcolo della componente riflessa esternamente è del tutto simile a quello della componente cielo e consiste nel :

- calcolare, con il metodo prima descritto, il valore della componente cielo con riferimento alle sole superfici ostruenti (vedi fig.10) e moltiplicare il valore ottenuto per un coefficiente che rappresenta la media pesata della riflessione luminosa delle superfici esterne ostruenti la porzione di cielo (per determinare la suddetta media pesata si utilizza la TAB. 1); in alternativa si ritiene accettabile un coefficiente pari a 0.2.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 AGGIORNATO AL: 13/02/00

**TAB. 1** 

| Materiale e natura della superficie                                     | Coefficiente di riflessione luminosa |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Intonaco comune bianco recente o carta                                  | 0,8                                  |
| Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) | 0,7                                  |
| Intonaco comune o carta di colore chiaro (avorio, rosa chiaro)          | 0,6 ÷ 0,5                            |
| Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro)  | 0,5 ÷ 0,3                            |
| Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)            | 0,3 ÷ 0,1                            |
| Mattone chiaro                                                          | 0,4                                  |
| Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura    | 0,2                                  |
| Pavimenti di tinta chiara                                               | 0,6 ÷ 0,4                            |
| Alluminio                                                               | 0,8 ÷ 0,9                            |

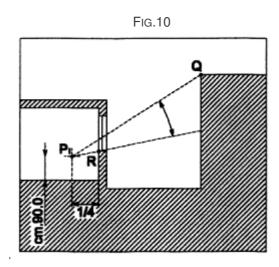

# DETERMINAZIONE DI IRC (COMPONENTE RIFLESSA DALL'INTERNO)

Per il calcolo di tale componente si utilizzi la seguente formula8:

A = Superficie dei soli vetri delle finestre (esclusi i telai)

S<sub>tot</sub> = Somma delle superfici delimitanti l'ambiente (comprese le finestre)

r<sub>m</sub> = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici S (si assume convenzionalmente r<sub>m</sub> = 0.7 ovvero si utilizza la TAB.1);

 $\delta_{mb}$  = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne posizionate nella parte inferiore dello spazio considerato (pavimento, mobilio, parte bassa delle pareti);

 $\delta_{ma}$  = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne posizionate nella metà superiore dello spazio (soffitto e parte alta delle pareti); $\delta$ 

C = Coefficiente dipendente dal grado di ostruzione esterno; per la sua determinazione si utilizzi la seguente TAB. 2.

TAB. 2

| ANGOLO DI OSTRUZIONE <sup>9</sup> | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| С                                 | 39 | 35  | 31  | 25  | 20  | 14  | 10  | 7   | 5   |

Il valore di IRC così calcolato è considerato costante in tutti i punti dell'ambiente.

<sup>8</sup> Building Research Station, Hopkinson, Longmore, Petherbridge.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Angolo misurato sul piano verticale perpendicolare alla finestra e passante per il suo baricentro, in gradi sull'orizzonte.

| ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: 3.6 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

In alternativa al metodo appena descritto, per il calcolo di IRC possono essere utilizzati:

- a) il metodo dei nomogrammi della Building Research Station, BRE Digest, n.42;
- b) il seguente metodo tabellare 10:

il valore minimo della componente IRC riflessa dalle superfici interne dello spazio considerato è determinato in funzione del rapporto tra le superfici finestrate e la superficie del pavimento, avendo assunto il coefficiente di riflessione luminosa del soffitto pari a 0,7 ed ostruzioni esterne che formano un angolo di 20° rispetto all'orizzontale (vedi TAB.3).

**TAB.3** Coefficiente di riflessione medio del pavimento \_ 0.2 -·0.1 — 0.4 sup. finestra Coefficiente medio di riflessione luminosa delle pareti (escluse le finestre) in rapporto alla 0.2 8.0 sup. pavimento 0.4 0.6 8.0 0.2 0.4 0.6 8.0 0.2 0.4 0.6 [%] 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 5 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.4 0.6 7 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3 0.6 8.0 10 0.1 0.2 0.4 0.7 0.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.5 8.0 1.2 12.5 0.15 0.5 0.85 0.35 0.95 1.45 0.3 0.2 0.4 0.7 1.1 0.6 0.7 15 0.2 0.2 0.5 1.3 1.7 0.4 0.6 1.0 8.0 0.4 1.1 20 0.2 0.5 8.0 1.4 0.3 0.6 1.1 1.7 0.5 0.9 1.5 2.3 25 1.7 1.3 2.0 1.8 2.8 0.3 0.6 1.0 0.4 8.0 0.6 1.1 30 2.0 0.5 0.3 0.7 1.2 0.9 1.5 2.4 8.0 2.1 3.3 1. 35 0.4 0.8 1.4 2.3 0.5 1.0 1.8 2.8 0.9 1.5 2.4 3.8 40 0.5 0.9 1.6 2.6 0.6 1.2 2.0 3.1 1.0 1.7 2.7 4.2 2.9 2.2 45 0.7 1.3 3.4 1.2 3.0 4.6 0.5 1.0 1.8 1.9 50 0.6 1.9 3.1 8.0 1.4 2.3 3.7 2.1 3.2 4.9 1.1 1.3

NOTA: la percentuale di 12.5 corrisponde al rapporto fra finestra e pavimento di 1/8 ed i dati corrispondenti sono stati ricavati per interpolazione.

La tabella precedente è pensata per spazi con una superficie in pianta di circa 40 m<sup>2</sup>; per spazi di dimensione molto diversa ed in particolare per superfici intorno ai 10 m² (ad es. spazi abitativi compresi tra 9 e 14m²) e per superfici intorno ai 90 m² occorre applicare al valore ottenuto dalla precedente tabella un fattore correttivo desunto dalla successiva TAB.4

**TAB.4** Superficie in pianta Coefficiente di rinvio delle 0,2 0,4 0,6 8,0 Fattori di correzione 10 m<sup>2</sup> 0,9 0,7 8,0 0,6 90 m<sup>2</sup> 1,4 1,2 1,0 0.9

<sup>10</sup> La tabella è rielaborata da: Building Research Establishment Digest 310, pag.3, "Estimating dayligthing in buildings: an aid to energy efficiency" part. 2, Garston, UK 1986.

| ALLEGATO A | / 2 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.6 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|------------|-----|------------|--------------------|-----|----------------------------|--|
|------------|-----|------------|--------------------|-----|----------------------------|--|

# DETERMINAZIONE DI T (COEFFICIENTE DI TRASPARENZA DEL VETRO)

La trasparenza del vetro deve essere corretta in relazione all'ambiente in cui è ubicata la costruzione, alle attività svolte e alla frequenza della manutenzione e della pulizia.

Per funzioni abitative o uffici (con finestre verticali) si utilizza il valore di "t" ricavato dalla TAB.5 ovvero il valore fornito dal produttore.

**TAB.5** 

| TIPO DI SUPERFICIE TRASPARENTE | t    |
|--------------------------------|------|
| Vetro semplice trasparente     | 0.95 |
| Vetro retinato                 | 0.90 |
| Doppio vetro trasparente       | 0.85 |

Per funzioni diverse il valore di "t" va ridotto in funzione dell'ubicazione dell'edificio, della giacitura della finestra e dell'attività svolta. Si può ricavare il fattore moltiplicativo di riduzione di t dalla seguente TAB.5:

**TAB.** 6

|                             |                             | ATTIVITÀ'                         |                    |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| UBICAZIONE<br>DELL'EDIFICIO | GIACITURA<br>DELLA FINESTRA | NON INDUSTRIALE O INDUSTR. PULITO | INDUSTRIALE SPORCO |  |  |
| Area non industriale        | Verticale                   | 0.9                               | 0.8                |  |  |
|                             | Inclinata                   | 0.8                               | 0.7                |  |  |
|                             | Orizzontale                 | 0.7                               | 0.6                |  |  |
| Area industriale            | Verticale                   | 0.8                               | 0.7                |  |  |
|                             | Inclinata                   | 0.7                               | 0.6                |  |  |
|                             | Orizzontale                 | 0.6                               | 0.5                |  |  |

# DETERMINAZIONE DI FO (FATTORE DI OSTRUZIONE DELLA FINESTRA)

Quando si hanno a disposizione gli elementi di riferimento (tipo di telaio prescelto) il valore  $F_o$  risulta dal rapporto:

$$F_o = \frac{W}{S}$$
  $W = \text{superficie dei vetri}$   $S = \text{superficie finestra}$ 

# A LAVORI ULTIMATI

Nel caso in cui il progettista abbia utilizzato in sede progettuale la **SOLUZIONE CONFORME** o uno dei metodi di calcolo proposti, non è necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con prove in opera ed il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata al progetto ed al requisito mediante **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**, con particolare riferimento agli elementi e ai dati riportati in sede progettuale ed utilizzati per la soluzione conforme o per i calcoli.

Nel caso il progettista abbia utilizzato in sede progettuale metodi di calcolo diversi da quelli precedentemente descritti o dalla soluzione conforme proposta, dovrà verificare la conformità dell'opera realizzata a quella progettata mediante **PROVA IN OPERA**, come di seguito specificato.

Si scelgano, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi e gli spazi con caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavoriti" (quelli con minore vista del cielo); la verifica in opera dovrà essere eseguita in almeno due spazi dell'edificio scelti fra quelli più sfavoriti.

La misura di illuminamento esterno Ee va eseguita su un piano orizzontale. Il piano, oltre a essere in grado di vedere l'intera volta celeste (in genere si considera come piano orizzontale quello della copertura dell'organismo edilizio), non deve essere sottoposto all'irraggiamento diretto del sole (in pratica la misura richiede un cielo uniformemente coperto).

Effettuare le misure di illuminamento interno Ei ed esterno Ee con l'uso contemporaneo di due luxmetri, dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. In alternativa è possibile eseguire le misure esterne ed interne di ciascun punto in successione, purché rapida, soprattutto se le condizioni di illuminazione esterna sono mutevoli. L'illuminamento medio interno Eim sarà calcolato come media degli illuminamenti nei punti considerati: tali punti, per uno SPAZIO DI FORMA REGOLARE, sono almeno 4, situati all'incrocio degli assi posti a 1/4 e a 3/4 dello spazio in oggetto (vedi FIG.11). Nel caso di uno SPAZIO DI FORMA IRREGOLARE occorre suddividere lo spazio in subspazi di forma regolare ed Individuare i punti di prova in ogni subspazio secondo il criterio usato per gli spazi regolari (vedi FIG. 12). Per ogni subspazio calcolare la media aritmetica dei valori di illuminamento rilevati nei quattro punti di misura e determinare il corrispondente valore del fattore di luce diurna medio. Il valore del FLDm dello spazio complessivo sarà calcolato come media pesata dei fattori di luce diurna medi di ogni singolo subspazio.

Nel caso di SPAZI DESTINATI A FUNZIONI PLURIME, poiché il livello del fattore di luce diurna medio deve essere soddisfatto almeno nei punti fissi di lavoro, i quattro punti di misura dell'illuminamento interno sono scelti, con lo stesso metodo descritto nelle figure precedenti, all'interno dell'area che comprende i punti fissi di lavoro e almeno i 9 m² intorno ai medesimi punti fissi di lavoro.

In tutti e tre i casi (spazi regolari, irregolari e spazi per funzioni plurime) il valore di FLDm è ottenuto dal rapporto:

$$FLD_m = E_{im}/Ee$$

**FIG 11** 

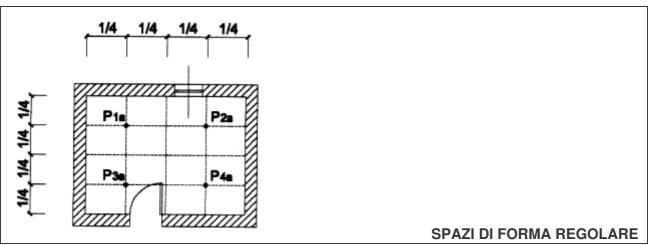

P16. 12

P18

P28

P48

P48

P39

P49

P48

SPAZI DI FORMA IRREGOLARE

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| Circ. Min.LL.PP. 13011 del 22.11.1974                                     | Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere.                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM 5/7/1975                                                               | Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, (art. 5). |
| D.M.18.12.1975                                                            | Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.                                                                                                           |
| <b>D.lgs. 19/12/1994 n. 626</b> come modificato dal D.lgs. 19/3/96 n. 242 | Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.                                                       |

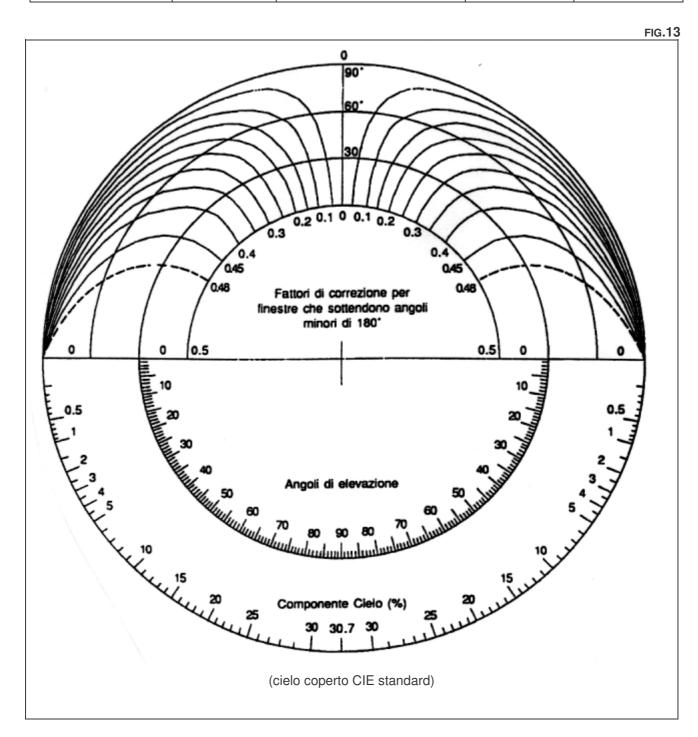

**FIG.14** 

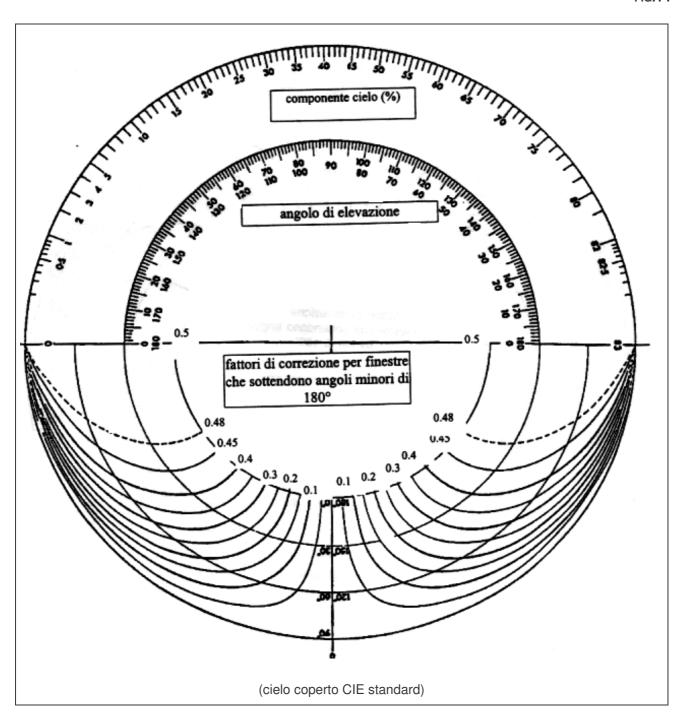

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.7 AGGIORNATO AL: 13/02/00

# **Oscurabilità**

# **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Possibilità di ottenere un oscuramento opportuno in relazione alle attività dell'utente, al fine di contribuire anche al mantenimento dell'equilibrio omeostatico degli utenti.

L'organismo edilizio deve essere quindi progettato in modo che sia possibile negli SPAZI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE:

- svolgere l'attività di riposo e sonno;
- svolgere le specifiche attività che richiedano l'oscuramento;
- evitare i disagi provocati da un insufficiente controllo della luce entrante.

L'oscuramento deve essere regolabile secondo l'esigenza dell'utente. 1

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Funzioni di cui all'art. 8.4:

- 1) funzioni dei raggruppamenti A, E e funzioni abitative del raggruppamento D;
- 2) funzioni del raggruppamento B e C.

# LIVELLI DI PRESTAZIONE

# INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6

Per le funzioni di cui al precedente punto 1) e per le funzioni sanitarie del raggruppamento B il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le seguenti caratteristiche:

- SPAZI CHIUSI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE:
  - il livello di illuminamento deve poter essere regolabile fino ad ottenere  $E \le 0.2 \text{ lux}$ .
- CANTINE:

il livello di illuminamento deve poter essere regolabile fino ad ottenere  $E \le 0.5$  lux.

Per le funzioni del raggruppamento B e C diverse dalle sanitarie, il requisito si ritiene soddisfatto qualora siano previsti dispositivi per l'attenuazione della luce diurna negli spazi per attività principale, dove necessario in rapporto all'uso dello spazio.

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8.6.

<sup>1</sup> Le soluzioni tecniche adottate per l'oscurabilità possono concorrere (se opportunamente progettate) al controllo dell'abbagliamentoe dell'irraggiamento solare diretto (D. Lgs 626/94, art. 33, comma 7).

|  | ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: 3.7 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |
|--|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
|--|----------------|------------|------------------------|----------------------------|

# **Oscurabilità**

# **IN SEDE PROGETTUALE**

Il progettista fa una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** dei dispositivi o delle soluzioni previste per l'attenuazione della luce diurna.

## A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità dei dispositivi installati o delle soluzioni adottate al requisito mediante i seguenti metodi, da usare in modo alternativo:

- GIUDIZIO SINTETICO, utilizzabile nei casi più semplici, teso a verificare le condizioni di oscuramento necessarie in rapporto all'uso degli spazi, facendo riferimento anche agli eventuali difetti costruttivi;
- PROVA IN OPERA, eseguendo le misure del livello di illuminamento nei medesimi punti indicati per il RC 3.6,
   mediante un luxmetro, con dispositivi d'oscuramento chiusi e verificando l'assenza di raggi luminosi localizzati.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.8 AGGIORNATO AL: 13/02/00

# Temperatura dell'aria interna

### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Negli spazi chiusi dell'organismo edilizio deve essere assicurata, nella stagione fredda, una temperatura dell'aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste (benessere termico).

La temperatura dell'aria deve essere contenuta entro opportuni valori, oltre a non presentare eccessive disuniformità all'interno dello spazio.

Nella stagione fredda, se gli spazi chiusi sono riscaldati con un impianto termico, la temperatura dell'aria deve essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici <sup>1</sup>.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art.88, in presenza di impianto di riscaldamento, nella stagione fredda<sup>2</sup>.

# LIVELLI DI PRESTAZIONE

# INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell'aria interna  $t_i$  per i seguenti spazi dell'organismo edilizio<sup>3</sup>:

- SPAZI CHIUSI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA:  $18 \, ^{\circ}$ C ≤  $t_i$  ≤  $22 \, ^{\circ}$ C

inoltre la temperatura  $t_i$  non deve presentare, nei punti lungo la verticale dell'ambiente (ad un'altezza compresa entro 1.8 m dal pavimento ed a una distanza dalle pareti superiore a 60 cm) una disuniformità superiore a 2°C.

– SPAZI DI PERTINENZA DESTINATI AL DEPOSITO (CANTINE E SIMILI):  $t_i \geq 4 \, ^{\circ}\! c$ 

– SPAZI CHIUSI DI CIRCOLAZIONE E DI COLLEGAMENTO AD USO COMUNE:  $t_i \ge 7\,^{\circ}\text{C}$ 

Sono previste DEROGHE<sup>4</sup> alle temperature sopraindicate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente<sup>5</sup>.

## INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. **8.6**.

<sup>1</sup> Contestualmente al presente requisito va, infatti, soddisfatto anche il RC 6.1 - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ed inoltre anche il RC 4.2 - SICUREZZA IMPIANTI.

<sup>2</sup> Sono da considerare appartenenti alla "stagione fredda", in funzione della zona climatica d'appartenenza del Comune, i periodi indicati dal DPR 26/8/1993 n. 412.

<sup>3</sup> Nel caso l'organismo edilizio sia classificato E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili), ai sensi dell'art.3 del DPR 412/93, la temperatura dall'aria non deve superare 18 ℃ + 2 ℃ di tolleranza durante la stagione fredda dovendo soddisfare anche le esigenze connesse al risparmio energetico. Si veda inoltre il DM 23/11/1982 relativo al contenimento del consumo energetico e alla ventilazione negli edifici industriali e artigianali e il DPR 303/1956, art.6, modificato con DL 626/1994 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

<sup>4</sup> L'art.4 del DPR 412/93, al comma 3 e 4, prevede la possibilità di derogare al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento. Tale deroga è limitata agli edifici classificati ai sensi dell'art.3 dello stesso decreto come E.3, E.6 (1), E.8, se rientrano nei casi previsti dagli stessi articoli. La deroga è concessa con le procedure indicate al successivo comma 5, art.4 del DPR 412/93.

<sup>5</sup> Vedere principali riferimenti normativi nell'allegato a/2 del rc 6.1 - contenimento dei consumi energetici.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.8 AGGIORNATO AL: 13/02/00

# Temperatura dell'aria interna

### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante:

- CALCOLO del fabbisogno termico dell'ambiente (Qtot)<sup>1</sup> da effettuare considerando il regime termico come stazionario, vale a dire senza considerare le variazioni giornaliere della temperatura esterna e quelle dell'irraggiamento solare. Si riporta a seguire solo la sequenza dei calcoli<sup>2</sup>.
- 1) Per ottenere all'interno di un ambiente una determinata temperatura dell'aria (dato di progetto) occorre fornire all'ambiente stesso una quantità d'energia termica pari alla somma dell'energia termica necessaria per riscaldare l'aria di ricambio e quella trasmessa all'esterno del locale attraverso superfici disperdenti e ponti termici.

Poiché il fabbisogno termico dell'ambiente, come sopra ricordato, è pari alla somma di tre contributi

$$Q_{tot} = Q_s + Q_v + Q_{pt}$$

la potenza termica Q<sub>cs</sub> dell'impianto di riscaldamento non deve essere inferiore a tale fabbisogno:

$$Q_{cs} \ge Q_{tot}$$

- 2) Per la determinazione di  $Q_{tot}$  si valutano in primo luogo le dispersioni di calore di tutte le pareti disperdenti del locale  $Q_{S}$  procedendo come di seguito riportato:
- valutare la conduttanza unitaria superficiale sia per superfici all'interno del locale  $\alpha_i$ , sia per le superfici rivolte verso l'esterno  $\alpha_e$ ;
- calcolare la conduttanza unitaria interna delle pareti  $\lambda$ /s;
- calcolare la trasmittanza unitaria (K);
- valutare la superficie di scambio termico S;
- definire la temperatura di progetto dell'aria interna al locale t<sub>ip</sub>;
- definire la temperatura di progetto dell'aria esterna al locale tep<sup>4</sup>.
- 3) Successivamente si procede al calcolo del fabbisogno termico necessario per riscaldare l'aria esterna di rinnovo alla temperatura prevista nel locale  $Q_V$  in funzione di un determinato numero di ricambi d'aria<sup>5</sup>.
- 4) Infine si valutano le dispersioni di calore dovute all'eventuale presenza di ponti termici  $Q_{ extstyle pt}^{6}$ .
- SOLUZIONE TECNICA CONFORME (per spazi destinati a deposito, come cantine e simili):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedere le norme UNI 7357, UNI 10351/94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il calcolo del fabbisogno termico, così come definito, deve rispettare i dettami della legge del 9/1/1991, n.10 e relativi decreti attuativi vigenti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dove: Qs = dispersioni di calore di tutte le suprfici disperdenti del locale;

Qv = fabbisogno termico necessario per riscaldare l'aria esterna di rinnovo alla temperatura prevista nel locale in funzione di un determinato numero di ricambi d'aria;

Qpt = dispersioni di calore dovute all'eventuale presenza di ponti termici.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedere DPR 28/6/1977 n. 1052 oppure la UNI 4564/76

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedere anche il RC 3.10 - VENTILAZIONE

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedere anche la normativa di riferimento della FAMIGLIA 6 - RISPARMIO ENERGETICO

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA | 3 | REQUISITO COGENTE:   | 3.8 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------|-------|----------|---|----------------------|-----|----------------------------|--|
| ALLLGAIO | —     | IAMIOLIA | _ | TIE GOIOTTO GOGETITE |     | 13/02/00                   |  |

progettare le pareti dell'involucro esterno fuori terra con una massa efficace  $^7 \ge 150 \text{ kg/m}^2 \text{ senza isolamento}$  oppure  $\ge 125 \text{ kg/m}^2 \text{ con isolamento}$  esterno.

# A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità al requisito mediante:

 PROVA IN OPERA, da effettuare solo durante la stagione fredda (periodo nel quale è consentita l'accensione dell'impianto di riscaldamento) in condizioni di temperatura esterna sufficientemente prossima a quella di progetto; orientativamente:

1.2 • 
$$(t_{ip} - t_{ep}) \ge (t_i - t_e) \ge 0.8 • (t_{ip} - t_{ep})$$

Tali condizioni, affinché la prova possa ritenersi valida, dovranno in ogni modo verificarsi per almeno 4 ore nell'arco delle 24 ore.

Per la corretta esecuzione della prova occorre valutare, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, quali alloggi e spazi abbiano caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavoriti".

Nel caso si disponga di apparecchiature per il controllo periodico e per la registrazione continua dei dati, la prova sarà svolta effettuando la misura della temperatura dell'aria interna ( $t_i$ ) ogni 15 minuti e per un tempo complessivo di 24 ore, schermando l'elemento sensibile dall'influenza di notevoli effetti radianti (di norma collocando l'elemento sensibile nella parte centrale dell'ambiente e in ogni caso ad una distanza D  $\geq$  m 0,6 dalle pareti e ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento). Contemporaneamente alla misura della temperatura dell'aria interna si effettui la misura della temperatura dell'aria esterna.

In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso<sup>10</sup> è compito del tecnico incaricato progettare, eseguire e documentare la verifica in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili.

Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente va verificata anche l'efficienza di detto sistema.

Nel caso l'ultimazione dei lavori o la richiesta di conformità edilizia avvenga fuori del periodo della stagione fredda, può essere omessa la prova in opera ed il tecnico incaricato si limita all'**ATTESTAZIONE** della conformità delle opere eseguite al progetto approvato e alla vigente normativa. <sup>11</sup>

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 19 marzo 1956, n.303

Norme generali per l'igiene del lavoro.

(In particolare vedere l'art.6 modificato ed integrato con il D.Lgs 626/1994 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Vedere inoltre i riferimenti normativi della FAMIGLIA 6 - RISPARMIO ENERGETICO.

<sup>7</sup> Si intende la massa frontale (kg/m²) della porzione di parete interna rispetto allo strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia presente uno strato isolante specifico, la massa efficace è pari al 50% della massa della parete.

<sup>8</sup> Dove tep = temperatura esterna di progetto che dipende dal luogo, vedere DPR 28/6/77 n.1052 (per il comune di Bologna tep=-5 °C);

<sup>°</sup> Dove tep = temperatura esterna di progetto che dipende dal luogo, vedere DPR 28/6/77 n.1052 (per il comune di Bologna tep=-5 °C); tip=20 °C (temperatura interna di progetto). Inserendo questi valori nella formula risulta, ad esempio, che a Bologna, nell'ipotesi di ti = 20 °C, la temperatura esterna deve essere compresa fra 10 °C sotto lo zero e 0 °C, per almeno 4 ore nell'arco delle 24 ore affinché la prova sia valida.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Esposizione verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano abitato con copertura a terrazza.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ad esempio strumenti di misura senza registrazione dei dati.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In base a tale attestazione è possibile il rilascio del certificato di conformità edilizia, fermo restando che il comune può richiedere, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, l'esecuzione delle prove in opera secondo le presenti indicazioni.

|          | A / 1                     |          | 2 |                    |     | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|-----|----------------|--|
| ALLEGATO | $\mathbf{A} / \mathbf{I}$ | FAMIGLIA | J | REQUISITO COGENTE: | 3.9 | 13/02/00       |  |

# Temperatura superficiale

### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Il controllo della temperatura superficiale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza di benessere termoigrometrico.

Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria.<sup>1</sup>

Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, devono essere opportunamente contenute, al fine di garantire l'incolumità degli utenti.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Funzioni di cui all'art.88, in presenza di impianto di riscaldamento:

- 1. funzioni dei raggruppamenti A,B,E;
- 2. funzioni abitative del raggruppamento D.

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

# INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6

**Superfici interne opache.** La temperatura  $\vartheta_i$  [°C] deve essere contenuta, nel periodo di funzionamento dell'impianto, entro i limiti seguenti:

- ϑ<sub>i</sub> superiore alla temperatura di rugiada ² e in ogni modo non inferiore a 14 °C, per le <u>partizioni e</u>
   <u>chiusure</u>,³ (compresi i ponti termici), degli spazi per attività principale;⁴
- ϑ<sub>i</sub> ≤ 27 °C (+ 2 °C di tolleranza) per pavimenti a pannelli radianti in spazi per attività principale,
   secondaria e per spazi di circolazione e collegamento interni all'unità immobiliare.

Per i pavimenti nei bagni è ammessa una tolleranza di + 5 °C.

Corpi scaldanti. Per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale a 70 °C (è consigliata non superiore a 65 °C); sono ammesse temperature superiori per le superfici non accessibili o protette.

Superfici vetrate e infissi. I valori della temperatura superficiale devono essere tali da evitare fenomeni di condensa non momentanea<sup>5</sup>, relativamente agli spazi per attività **principale**, **secondaria e spazi di circolazione e collegamento interni all'unità immobiliare**.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedere anche il requisito RV 3.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il valore della temperatura di rugiada è in funzione della temperatura dell'aria interna e dell'umidità relativa. Per il calcolo vedere il Requisito Volontario dell'umidità superficiale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pareti interne ed esterne.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> È consigliato che la temperatura delle pareti sia compresa in un intervallo di ± 3 ℃ rispetto alla temperatura dell'aria. È opportuno provvedere alla coibentazione delle superfici nelle quali possono formarsi ponti temici, quali colonne, montanti, velette, punti d'angolo ecc.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.9 AGGIORNATO AL: 13/02/00

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito è soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8.6.

 $<sup>^{5}</sup>$  Le prescrizioni relative al risparmio energetico (R.C.6.1) e ai ricambi d'aria (R.C.3.10) garantiscono, in linea di massima, l'assenza di fenomeni di condensa negli spazi dove non c'è produzione di vapore.

# Temperatura superficiale

# **IN SEDE PROGETTUALE**

Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante:

 CALCOLO della temperatura superficiale interna di chiusure e/o partizioni verticali od orizzontali, come seque:1

$$\vartheta_i = t_{ip} - k$$
  $\frac{(t_{ip} - t_{ep})}{\alpha_i}$ 

t<sub>ip</sub> = Temperatura di progetto dell'aria interna (normalmente assunta pari a 20 °C)

t<sub>ep</sub> = Temperatura di progetto dell'aria esterna <sup>2</sup>(per partizioni interne deve essere calcolata la temperatura del locale attiguo)

 $\alpha_i$  = Adduttanza unitaria delle superfici interne degli elementi disperdenti:

9 W/m<sup>2</sup> °C per soffitti 8 W/m<sup>2</sup> °C per pareti verticali

6 W/m<sup>2</sup> °C per pavimenti

K = Trasmittanza unitaria delle superfici disperdenti [W/m<sup>2</sup> °C]

Il calcolo va svolto per tutte le superfici interne degli elementi disperdenti che delimitano il volume dell'ambiente, ma non è applicabile per ponti termici d'angolo.

# A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico abilitato dimostra la conformità al requisito mediante:

PROVA IN OPERA, da eseguire negli spazi dell'organismo edilizio più sfavoriti, dopo aver valutato, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, quali alloggi e spazi tra quelli realizzati abbiano caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavoriti"3.

È' necessario che le condizioni climatiche esterne garantiscano differenze di temperatura interno - esterno superiori a 10 °C (t<sub>interna</sub> - t <sub>esterna</sub> ≥ 10 °C) e condizioni di assenza di radiazione solare diretta (in pratica si dovrebbe eseguire la misura quando il sole non colpisce la parete), dopo di che si procede come segue:

- 1. si rilevano le temperature superficiali delle partizioni e delle chiusure degli spazi per attività principale ponendo particolare attenzione ai ponti termici e ai punti d'angolo;
- 2. si misura la temperatura dei corpi scaldanti e di tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto.

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Vedere i riferimenti della FAMIGLIA 6.

<sup>2</sup> Vedere DPR 28/6/77 n. 1052.

<sup>3</sup> Esposizione verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano abitato con copertura a terrazza.

Vedere la UNI 7357 - 74.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel caso l'ultimazione dei lavori o la richiesta di conformità edilizia avvenga fuori del periodo della stagione fredda, il tecnico incaricato ATTESTA la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e alla vigente normativa. Secondo tale dichiarazione è possibile il rilascio del certificato di conformità edilizia, fermo restando che il comune può richiedere, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, l'esecuzione delle prove in opera secondo le presenti indicazioni.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.10 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

# **Ventilazione**

### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Il controllo della ventilazione degli spazi chiusi è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza di benessere termoigrometrico e del benessere respiratorio olfattivo.

La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:

- controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale,
   contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie batteriche;
- contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di impurità dell'aria e di gas nocivi;
- assicurare l'afflusso dell'aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione<sup>1</sup>.

Al raggiungimento del requisito concorrono le caratteristiche tipologiche e di esposizione al vento dell'edificio.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art. 8.4.

Il requisito, in relazione al campo di applicazione, è suddiviso in:

- RC 3.10.1: VENTILAZIONE PER LE FUNZIONI DEI RAGGRUPPAMENTI A, E, B CON ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI
   ARTIGIANALI, MANIFATTURIERE, COMMERCIALI, NONCHÈ PER LE FUNZIONI ABITATIVE DEL RAGGRUPPAMENTO D
- RC 3.10.2: VENTILAZIONE PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI, ESCLUSI GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

# LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d'aria orario "n" (m³/hm³). Il numero di ricambi d'aria orario "n" rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume d'aria rinnovato in un'ora all'interno del medesimo spazio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas di tipo A o B o apparecchi di cottura deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione (vedere punto 3.1 della UNI 7129).

Punto 4.1 - Tipo A: apparecchi previsti per non essere collegati a un condotto o a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale. Tipo B: apparecchi previsti per essere collegati a un condotto o a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale; l'aria comburente è prelevata direttamente nell'ambiente dove gli apparecchi sono installati.

Viene di seguito riportato un estratto dei punti più significativi della UNI 7129, approvata con DM 21/4/93, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 3/5/93 e recante norme per la sicurezza per gli apparecchi a gas per uso domestico aventi portata termica non superiore a 35 kw. Punto 3.1 - L'afflusso dell'aria di combustione deve preferibilmente avvenire per via diretta tramite:

<sup>-</sup> aperture permanenti praticate sulle pareti esterne dei locali da ventilare;

<sup>-</sup> condotti di ventilazione singoli oppure ramificati.

È consentita la ventilazione indiretta mediante prelievo da locali attigui con le limitazioni di cui al punto 3.3 della citata UNI. Punto 3.2 - Le aperture su pareti esterne del locale da ventilare devono:

<sup>-</sup> avere sezione libera netta di almeno 6 cm² per ogni kw con un minimo di 100 cm²;

essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento; ove questo non sia possibile la sezione dovrà essere aumentata di almeno il 50%.

DM 21/4/93, art.1 punto b - Per gli apparecchi a gas privi del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione di cui alla UNI 7129 devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 cm².

| ALLEGATO A | 1 F | AMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.10 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |  |
|------------|-----|-----------|--------------------|------|---------------------------|--|
|------------|-----|-----------|--------------------|------|---------------------------|--|

I ricambi d'aria si distinguono in:

- continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e attraverso le prese d'aria esterne;
- discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell'utente, ad esempio, tramite l'apertura delle finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall'utente. <sup>2</sup>

Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il raggiungimento dei ricambi d'aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla ventilazione continua meccanica. I condotti di evacuazione dell'aria dovranno essere ubicati in modo da non arrecare molestia ad alcuno. Nel caso di aspirazione forzata centralizzata (ad esempio condomini a più piani) la ventilazione deve avvenire mediante canna da prolungarsi fin sopra il tetto, con elettroaspiratore posto sulla sommità. E' comunque vietato l'uso di condotti comuni per l'allontanamento dell'aria di locali a diversa destinazione d'uso (ad esempio: cucine e bagni).

L'integrazione della ventilazione discontinua con ventilazione meccanica potrà essere consentita fino ad un massimo del 20% di quella necessaria.

# R.C.: 3.10.1 – Ventilazione per le funzioni dei raggruppamenti A, E, B con esclusione delle funzioni artigianali, manifatturiere, commerciali, nonché per le funzioni abitative del raggruppamento D

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6 Spazi per attività principale:

- superficie apribile ≥ 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)
- $n > 0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$
- in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura:
  - superficie apribile ≥ 1/8 della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura).
  - $n \ge 0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$  e, in aggiunta,  $n \ge 3 \text{ m}^3/\text{hm}^3$  (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione.

# Bagni, servizi igienici:

- n ≥ 0,5 m³/hm³ se dotati di apertura all'esterno. Tale apertura dovrà essere pari ad almeno 1/12 della superficie utile con un minimo di mq. 0,6.
- n ≥ 5 m³/hm³ se non dotati di apertura all'esterno, assicurata da di impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui).

Per la funzione abitativa (A, D) si richiede comunque almeno un bagno con ventilazione discontinua naturale.

Per la funzione B possono essere ammessi bagni ciechi per le attività fino 5 addetti.

# Spazi per attività secondaria (con superficie maggiore di m² 10)

- $n \ge 0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$ .
- Superficie apribile ≥ 1/12 della superficie di pavimento.

# Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:

94

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Nell'elenco seguente i ricambi s'intendono continui salvo quando viene indicato diversamente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedere l'art.43 della L. 457/78, gli articoli 18 e 19 della L. 166/75 e l'art.5 del DM 5/7/1/75

| ALLEGATO A  | 1 FAMIGI | <sub>IA</sub> 3 | REQUISITO COGENTE:    | 3.10 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |   |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------|------|---------------------------|---|
| ALLEGATO IT | I I AMIO |                 | TIE GOIOTTO OOGETTTET |      | 20/12/1999                | 1 |

- $n > 0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$
- nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza di finestre apribili ovvero devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene.4
- Nelle scale a servizio di più unità immobiliari, che collegano più di due piani fuori terra, le finestre apribili dovranno essere situate a ciascun piano ed avere superficie netta non inferiore a mq. 0,8, in alternativa le scale dovranno essere munite di lucernaio con apertura di ventilazione la cui superficie non sia inferiore a mq. 0,4 per ogni piano servito , compreso il piano terreno. All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata libera a ciascun piano una idonea superficie al ricambio d'aria per ogni piano servito compreso il piano terreno.
- Spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali):
- $n > 0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$
- ricambi discontinui n ≥ 20 m³/hm³ (oppure determinabili in relazione alla capienza dello spazio in ragione di 30 m<sup>3</sup>/h per persona)

Spazi di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo abitativo (autorimesse) vedere la normativa specifica<sup>5</sup>

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8.6.

Negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d'uso in essere, qualora non si raggiungano i rapporti tra superficie delle aperture e superficie di pavimento previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi<sup>6</sup>, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà evidenziare il valore del rapporto superficie apribile/superficie del pavimento nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell'esistente 7. Il rapporto Sv/Su per i locali adibiti ad attività principale non dovrà essere comunque inferiore a 1/16.

# R.C.: 3.10.2 – Ventilazione per tutte le altre funzioni. esclusi gli allevamenti zootecnici

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6 Spazi per attività principale:8

- $n \ge 2.5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$  (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione);
- superficie apribile ≥1/10 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo);

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedere l'art.19 della L. 27/5/1975 n. 166, l'art. 5 del DM 5/7/1975 e la Circ. del Min. Int. n. 23271/4122 del 15/10/1975 che ritiene che le condizioni di sicurezza siano quelle antincendio. Vedere anche il DM 9/4/1994 .

DM 1/2/1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

Sono vincoli oggettivi quelli ex L1089/1939, D.Lgs 42/2004, vincoli di PSC, RUE, POC al restauro scientifico, al restauro e risanamento conservativo o comunque i vincoli urbanistici alla conservazione dell'unitarietà dei prospetti.

Vedere DM 5/7/75, articoli 2, 5, 6. <sup>8</sup> Per i luoghi di lavoro vedere anche il DPR n°303/1956 coordinato con il Dlgs. 626/1996 e con il Dlgs. 242/1996, in particolare gli artt. 7 e 8.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.10 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

- almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. Di massima le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, onde favorire il ricambio d'aria. I portoni possono concorrere al raggiungimento del requisito fino ad 1/3 della superficie ventilante richiesta. Le finestre apribili in copertura dovranno essere realizzate mediante shed o soluzioni assimilabili. Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne i casi in cui l'apertura di finestre è in conflitto con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte, ad esempio cinematografi, sale operatorie, caveau, etc..

# Spazi per attività secondarie

- Nei magazzini e in genere nei locali ove si effettuano solo operazioni di carico e scarico, quindi senza permanenza di personale, potrà essere ammessa una superficie apribile pari a 1/12 della superficie di pavimento.
- La superficie finestrata del blocco servizi deve garantire in ogni locale un rapporto ventilante pari ad almeno 1/12 della superficie utile. Per attività fino a 5 addetti sono ammessi spogliatoi e servizi igienici ventilati artificialmente. Dovrà essere assicurato un ricambio forzato d'aria n = 3 m3/hm3 in continuo per gli spogliatoi e a n > 10 m3/hm3 in discontinuo con spegnimento ritardato di 6' per i servizi igienici. Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra indicati per il blocco sevizi, in caso di ristrutturazione o ampliamenti , per gli spogliatoi è ammessa la ventilazione artificiale, per i servizi igienici è ammessa la ventilazione artificiale nel 50% dei locali.
- I locali di riposo, refettori, mense dovranno essere forniti di superficie finestrata apribile ≥ 1/10
  della superficie di pavimento.

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE, ecc.

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8.6.

Negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d'uso in essere, qualora non si raggiungano i rapporti tra aperture e superficie del pavimento previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi<sup>6</sup>, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà evidenziare il valore del rapporto superficie apribile/superficie del pavimento nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell'esistente.

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.10 | AGGIORNATO AL:<br>13/03/2000 |  |
|----------|-------|------------|--------------------|------|------------------------------|--|
|          |       |            |                    |      |                              |  |

# Ventilazione

# **IN SEDE PROGETTUALE**

Il progettista allega al progetto: i CALCOLI relativi alle infiltrazioni attraverso gli infissi e la DESCRIZIONE DETTAGLIATA delle soluzioni tecnologiche adottate per il soddisfacimento del requisito.

Sono consigliati:

- due metodi per il calcolo del numero di ricambi d'aria di tipo continuo dovuti all'infiltrazione d'aria attraverso gli infissi;
- un metodo per il numero di ricambi d'aria di tipo discontinuo.

Tali metodi, benché non diano risultati d'assoluta precisione, sono da ritenersi validi per gli scopi che s'intendono perseguire.

# METODO DI CALCOLO A (per infissi classificati<sup>1</sup>) <sup>2</sup>

Si scelga la pressione convenzionale differenziale  $p_C$ , misurata in pascal [Pa], in funzione della situazione in cui si trova l'infisso mediante l'uso della TAB.1

TAB.1

|                            | Altezza dal suolo<br>dell'elemento [m] | Facciata protetta p <sub>C</sub> [Pa] | Facciata non protetta p <sub>C</sub> [Pa] |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| fascia costiera entroterra | H < 10                                 | 10                                    | 20                                        |
| fino a                     | 10 <u>&lt;</u> H <u>&lt;</u> 20        | 20                                    | 40                                        |
| 800 m s.l.m.               | H > 20                                 | 30                                    | 60                                        |
| entroterra                 | H < 10                                 | 20                                    | 40                                        |
| sopra a                    | 10 <u>&lt;</u> H <u>&lt;</u> 20        | 30                                    | 60                                        |
| 800 m s.l.m.               | H > 20                                 | 50                                    | 80                                        |

Nota la classe  $A_i$  d'appartenenza dell'elemento di chiusura in esame<sup>3</sup> si calcola la portata d'aria per m<sup>2</sup> di superficie apribile,  $q_S$  [m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>], mediante le relazioni:

 $\begin{array}{ll} \text{infissi di classe A}_1 & \qquad \qquad q_{\text{S}} = 1,47 \bullet p_{\text{C}}^{-0.66} \\ \text{infissi di classe A}_2 & \qquad \qquad q_{\text{S}} = 0,73 \bullet p_{\text{C}}^{-0.66} \\ \text{infissi di classe A}_3 & \qquad \qquad q_{\text{S}} = 0,23 \bullet p_{\text{C}}^{-0.66} \end{array}$ 

Si calcoli ora l'infiltrazione complessiva d'aria Q [m³/h]:

 $Q = \Sigma_i (q_{si} \cdot s_i)$   $s_i = \text{superficie apribile } [m^2] \text{ dell'infisso avente portata d'aria } q_{si}$ 

Si calcoli poi n mediante la relazione:

n = Q/V V = volume dello spazio chiuso preso in considerazione

<sup>1</sup> Secondo la normativa UNI 7979 - 79.

<sup>3</sup> Vedere la norma UNI-EN 42

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La notevole impermeabilità all'aria degli infissi certificati (sempre più utilizzati ai fini del contenimento energetico) difficilmente può assicurare, nelle normali condizioni di esposizione al vento, un ricambio d'aria sufficiente a soddisfare il requisito, salvo che non siano utilizzati infissi dotati di opportune griglie di ventilazione. In questo il soddisfacimento del requisito sarà dimostrato mediante l'attestazione della portata d'aria di infiltrazione dalle griglie di ventilazione, rilasciata dal produttore

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA | 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.10 | AGGIORNATO AL:<br>13/03/2000 |  |
|----------|-------|----------|---|--------------------|------|------------------------------|--|
|          |       |          |   |                    |      |                              |  |

Q = infiltrazione complessiva d'aria o portata d'aria

# METODO DI CALCOLO B (per infissi non classificati)

Si calcoli l'infiltrazione complessiva d'aria Q, mediante la seguente formula:

$$Q = I \cdot a \cdot (p_e - p_i)^{0.66} = I \cdot q_o$$

Q = l'infiltrazione complessiva d'aria o portata d'aria esterna [m³/h]

I = lunghezza totale delle battute di porte e finestre [m]

 a = coefficiente d'infiltrazione (vedi tab. 2, nella quale si suppone che il giunto tra il telaio delle finestre e la muratura sia eseguita a regola d'arte) ossia portata volumica d'aria infiltrata per metro di battuta e per una differenza di pressione di 1 Pa [m<sup>3</sup>/hm Pa<sup>0,66</sup>]

pe = pressione esistente sulla facciata esposta al vento [Pa]

p<sub>i</sub> = pressione esistente sulla facciata protetta dal vento [Pa]

 $q_0 = a \cdot (p_e - p_i)^{0.66}$  = portata volumica d'aria infiltrata per m di battuta [m³/hm]

# **TAB.2**

| TIPOLOGIA DI FINESTRA:                                                             | COEFFICIENTE<br>D'INFILTRAZIONE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                    | a                               |
| Finestra con riquadro in legno o in materiale plastico                             | 0,54                            |
| Finestra con riquadro in metallo o combinato legno metallo, senza cure particolari | 0.32                            |
| Finestre con riquadro in metallo e sigillature adeguate                            | 0.22                            |

La differenza di pressione  $\Delta p = (p_e - p_i)$  è funzione della pressione dinamica del vento sulle facciate esposte e dell'angolo d'incidenza del vento sulle facciate.

Non è possibile calcolare con precisione la differenza di pressione tenendo conto di tutti i fattori, quindi si ricorre a semplificazioni introducendo categorie di vento e condizioni d'esposizioni standard ( vedere TAB.3)

тав.3

|                                         |            | $\Delta p = (p_e - p_i)$              |              |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--|--|--|
| CONDIZIONI LOCALI DEL VENTO:            | SITUAZIONE | Insieme di alloggi;<br>case a schiera | Case isolate |  |  |  |
| Normali                                 | Protetta   | 6                                     | 10           |  |  |  |
| (valida per tutte le facciate)          | Libera     | 14                                    | 22           |  |  |  |
|                                         | Esposta    | 24                                    | 40           |  |  |  |
| Regioni ventose                         | Protetta   | 14                                    | 18           |  |  |  |
| (valida solo per le facciate esposte ai | Libera     | 24                                    | 40           |  |  |  |
| venti predominanti)                     | Esposta    | 38                                    | 62           |  |  |  |

# METODO DI CALCOLO C (per ricambi discontinui )

Il numero di ricambi d'aria orario (n) ottenuti con apertura degli infissi mediante la seguente relazione, valida per infissi schematizzabili come rettangolari:

$$n = \frac{S_L \cdot \sqrt{h}}{2.5 \cdot V} \cdot 10^3$$

S<sub>L</sub> = base della superficie libera x altezza della superficie libera h [m<sup>2</sup>]

V = volume dell'ambiente considerato [m<sup>3</sup>]

# A LAVORI ULTIMATI

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA 3 | 3 | REQUISITO COGENTE: | 3.10 | AGGIORNATO AL:<br>13/03/2000 |  |
|----------|-------|------------|---|--------------------|------|------------------------------|--|
|          |       |            |   |                    |      |                              |  |

Il tecnico competente dimostra la conformità delle soluzioni realizzate al requisito mediante:

- GIUDIZIO SINTETICO del professionista abilitato che verifica l'adeguatezza della realizzazione rispetto a quanto descritto in sede progettuale. Tale giudizio é eventualmente supportato dalla CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE relativa alla classe degli infissi.
- PROVA IN OPERA (solo per l'impianto di ventilazione) eseguita misurando, con apposito strumento, la portata dell'impianto di estrazione dell'aria Q [m³/h], dopo aver messo in funzione l'impianto di ventilazione con porte e finestre chiuse.

Ricavare quindi il numero di ricambi d'aria orari n garantiti dall'impianto mediante la seguente formula:

n = Q / V

V = volume dell'ambiente considerato [ m<sup>3</sup>]

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

|                                   | Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Circ.min.n.3151 del 22/5/1967     | termiche, □drometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle               |
|                                   | costruzioni edilizie.                                                          |
| Circ.min.n.13011 del 22/11/1974   | Requisiti fisico- tecnici per le costruzioni edilizie. Proprietà termiche,     |
|                                   | □drometriche, di ventilazione e di illuminazione.                              |
| DM 5/7/1975                       | Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente all'altezza |
|                                   | minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;   |
|                                   | (modificato con DM 9/6/1999).                                                  |
| DM 18/12/1975                     | Norme tecniche aggiornate all'edilizia scolastica ecc. (aggiornato con DM      |
|                                   | 13/9/77).                                                                      |
| L. 27/5/1975 n. 166               | Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia         |
| Circ.n.23271/4122 del 15/10/1975  | Legge 27/5/75, n.166 "Norme per interventi straordinari per attività           |
|                                   | edilizia" – D.M. 5/7/75 "Modificazione istruzioni ministeriali 20/6/1896       |
|                                   | relativamente altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei  |
|                                   | locali di abitazione".                                                         |
| L. 5/8/1978 n. 457                | Norme per l'edilizia residenziale, art.43.                                     |
| DM 1/2/1986                       | Norme di sicurezza antincendio per le costruzioni e l'esercizio di             |
|                                   | autorimesse e simili.                                                          |
| DM 21/4/1993                      | Approvazione delle norme UNI – CIG, recante norme per la sicurezza             |
|                                   | nell'impiego del gas combustibile.                                             |
| Delib.Cons.Reg.15/12/1998 n. 1061 | Requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a          |
|                                   | soggiorni per minori.                                                          |
| UNI – EN 42 – 76                  | Prove di permeabilità all'aria.                                                |
| UNI – 10344                       | Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.                |
| UNI – 7979/79                     | Classificazione degli infissi esterni (verticali) in base alla permeabilità    |
|                                   | all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento.                              |
| D.LGS 19/8/2005 N. 192            | Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico        |
|                                   | nell'edilizia.                                                                 |

|          | A / 1 | 1 |          | 2        |                    |        | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|---|----------|----------|--------------------|--------|----------------|--|
| ALLEGATO | A / I |   | FAMIGLIA | <b>3</b> | REQUISITO COGENTE: | 3. I I | 20/12/1999     |  |

# Protezione dalle intrusioni di animali nocivi

### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Prevenire l'intrusione d'insetti e d'animali nocivi.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art. 8.4.

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

# INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 °COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando:

- tutte le aperture di aerazione sono rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni;
- i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata sono sbarrati con reti a maglie fitte;
- le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi sono munite di reti a maglie di dimensione adeguata poste alla sommità delle stesse ed in posizione accessibile per i dovuti controlli (vedi anche R.C.3.2);
- le reti di scarico uscenti dai muri non presentino forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura (vedi anche R.C.3.4);
- è assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell'attraversamento delle murature (vedi anche R.C.3.4);
- i cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili sono posti in canalizzazioni stagne;
- per gli elementi tecnici, gli elementi di finitura esterna e i relativi particolari costruttivi è valutata l'attitudine a favorire l'annidiarsi di alcuni tipi di volatili, con conseguente possibile ingresso di parassiti nell'organismo edilizio.

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8.6.

# Protezione dalle intrusioni di animali nocivi

### IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista fa una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** delle soluzioni previste per prevenire la possibilità d'intrusioni d'animali attraverso gli impianti, le partizioni e le chiusure.

In particolare vanno prevenute condizioni favorevoli all'ingresso e alla diffusione d'insetti e altri animali, compresa l'intrusione di volatili attraverso prese d'aspirazione, condotti, canne fumarie, ecc.

# A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità delle soluzioni realizzate al requisito mediante un **GIUDIZIO SINTETICO**, con riferimento anche ai particolari costruttivi o ai difetti esecutivi, facendo riferimento anche a componenti e finiture esterne che possono favorire l'annidarsi di volatili.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 4 AGGIORNATO AL:
13/02/00

# SICUREZZA NELL'IMPIEGO

# PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi d'incidenti inammissibili quali scivolate, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito d'esplosioni.

Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti:

RC 4.1: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO

RC 4.2: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

# Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento

# **ESIGENZE DA SODDISFARE**

L'altezza, le dimensioni e le caratteristiche delle eventuali forature esterne (finestre, porte-finestre che non prospettano su balconi o terrazzi, ecc.), la resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e di barriere di protezione in genere devono essere tali da evitare cadute.

I materiali, la conformazione e il dimensionamento degli spazi devono essere tali da evitare il rischio di cadute per gli utenti, in particolare per quanto riguarda il pericolo di scivolamento.

Gli elementi tecnici devono resistere a urti da corpo pesante senza essere attraversati, asportati e senza distacchi di parti e caduta di frammenti contundenti o taglienti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e la sicurezza da intrusioni di persone.

Tutte le coperture, potendo essere praticabili da personale specializzato per le eventuali manutenzioni, devono resistere all'urto che potrebbe causare una persona cadendo sulla stessa.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 8.4, e tutti gli spazi dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze; in presenza di componenti tecnologici come:

- scale interne ed esterne, parapetti, pareti barriere di protezione in genere, forature esterne (finestre, ecc.)
   coperture;
- pavimentazioni (limitatamente agli spazi di uso comune o aperti al pubblico);
- qualunque altro elemento<sup>1</sup> che possa costituire pericolo ai fini della sicurezza contro le cadute (es. coperture);

# LIVELLI DI PRESTAZIONE

# INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito s'intende soddisfatto se l'elemento considerato (componente tecnologico) resiste alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti<sup>2</sup> senza presentare:

- insufficiente resistenza meccanica all'urto e allo sfondamento:
- perdite di integrità strutturale;
- distacco di parti;
- caduta di frammenti e di elementi.

Ogni componente tecnologico in qualsiasi spazio dovrà presentare caratteristiche tali da garantire la resistenza ai sovraccarichi specificati dalla normativa vigente.

Si riportano a seguire le intensità da assumere per i sovraccarichi variabili verticali<sup>3</sup> e orizzontali ripartiti e per le corrispondenti azioni locali concentrate, tutte comprensive degli effetti dinamici ordinari <sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oltre a quanto la normativa vigente disciplina per specifiche destinazioni d'uso in materia (ad esempio di sicurezza sul lavoro o di prevenzione incendi) per i componenti tecnologici indicati nei campi di applicazione del requisito, è opportuno che il tecnico abilitato analizzi e valuti, in modo sistematico, gli ipotetici rischi che potrebbero essere generati da altri elementi che intende realizzare o inctallare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedere nell'allegato a/2 " PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI".

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

**TAB.**1

|      | SOVRACCARICHI VARIAB                                                                                                                                                                      | ILI PER EDIFICI                 |                                | IAD.                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cat. | TIPO DI LOCALE                                                                                                                                                                            | Verticali<br>ripartiti<br>kN/m² | Verticali<br>concentrati<br>kN | Orizzontali<br>lineari<br>kN/m |
| 1    | Ambienti non suscettibili di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili                       | 2,00                            | 2,00                           | 1,00                           |
| 2    | Ambienti suscettibili di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili                               | 3,00                            | 2,00                           | 1,00                           |
| 3    | Ambienti suscettibili di affollamento ( sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e relativi terrazzi a livello praticabili                                 | 4,00                            | 3,00                           | 1,50                           |
| 4    | Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con esposizione diffusa ( mercati, grandi magazzini, librerie, ecc.), e relativi terrazzi a livello praticabili, balconi e scale | 5,00                            | 4,00                           | 3,00                           |
| 5    | Balconi, ballatoi e scale comuni (esclusi quelli pertinenti alla Cat.4)                                                                                                                   | 4,00                            | 2,00                           | 1,50                           |
| 6    | Sottotetti accessibili ( per la sola manutenzione )                                                                                                                                       | 1,00                            | 2,00                           | 1,00                           |
| 7    | Coperture: - non accessibili - accessibili:   secondo categoria di appartenenza(da 1 a 4) - speciali : ( impianti, eliporti, altri): secondo il caso                                      | 0,50<br>/                       | 1,20<br>/                      | /<br>/                         |
| 8    | Rimesse e parcheggi: - per autovetture di peso a pieno carico fino a 30 KN - per transito di automezzi di peso superiore a 30 KN: da valutarsi caso per caso                              | 2,50                            | 2 x 10,00                      | 1,00                           |
| 9    | Archivi, biblioteche, magazzini, depositi, laboratori, officine e simili: da valutarsi secondo il caso                                                                                    | ≥ 6,00                          | 6,00                           | 1,00                           |

Si indicano alcuni ulteriori livelli di prestazione:

<u>SCALE</u> (interne ed esterne all'unità immobiliare o all'organismo edilizio, di uso comune, quelle in spazi aperti al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro):

- le scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m;
- le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate anche di corrimano centrale;
- le rampe devono essere preferibilmente rettilinee e avere non meno di tre e non più di quindici gradini; i gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata);<sup>5</sup>
- le rampe non rettilinee, i gradini a pianta trapezoidale, sono ammessi. La pedata deve essere almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno e devono essere presenti pianerottoli di riposo ogni 15 alzate. Qualora tali scale costituiscono l'unico collegamento fra locali destinati ad attività principali devono possedere gradini con larghezza minima di m. 0,80 misurata dal punto in cui la pedata ha dimensione di cm. 30;
- le rampe ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m e una pendenza costante all'interno di ogni tratto;

<sup>3</sup> Ai sensi del DM 16/01/1996, formano oggetto di verifiche locali distinte e non vanno sovrapposti ai corrispondenti ripartiti; essi vanno applicati su un'impronta di 50x50mm, salvo che per la Cat.8, per la quale si applicano su due impronte di 200x200mm, distanti 1,60m. <sup>4</sup> Si veda il DM16 gennaio 1996.

<sup>5</sup> L.R.48/84 "NTR per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica " - per il corretto dimensionamento delle pedate e alzate verificare la seguente formula: 2A + P = 62 ÷ 64, dove: A = alzata (in cm) e P = pedata (in cm).

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

- le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l'apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono;
- i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle rampe;
- nelle pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono esserci sporgenze;
- il corrimano lungo la parete non deve sporgere più di 8 cm e le estremità devono essere arrotondate verso
   il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

# PARAPETTI, CORRIMANO E PARETI (in tutti gli spazi):

- i parapetti e i corrimano, alla quota del bordo superiore, e le pareti degli spazi, alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio, non devono presentare deformazioni sotto l'azioni dei sovraccarichi orizzontali<sup>6</sup> di cui alla tabella precedente; i sovraccarichi orizzontali vanno considerati sui singoli elementi e non sull'edificio nel suo insieme;
- i parapetti devono avere un'altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a 1,00 m;
- i parapetti e le pareti non devono essere scalabili;
- i parapetti e le pareti non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di 0,10 m di diametro.
- i parapetti e le pareti, realizzati in vetro e installati ad altezza inferiore a 1,00 m dal piano interno di calpestio, devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto indicato nella tabella relativa ai sovraccarichi orizzontali sopra riportata.

# FORATURE ESTERNE (in tutti gli spazi)

- i bancali delle finestre (comprese anche quelle che arrivano a pavimento) devono avere altezza non inferiore a 1,00 m e rispondere a tutte le caratteristiche già indicate per i parapetti;
- le superfici finestrate installate in zona superiori a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.

PAVIMENTAZIONI (limitatamente agli spazi di circolazione ad uso comune o agli spazi aperti al pubblico)

Non devono avere superfici sdrucciolevoli i pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed esterne, camminamenti, marciapiedi esterni e comunque tutti i pavimenti di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di qualsiasi tipo, affinché sia garantita la percorrenza senza rischi di cadute anche in caso di emergenza.

Per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d'acqua, portate dal vento.

E' antisdrucciolevole una pavimentazione il cui coefficiente di attrito tra il piede calzato e la pavimentazione, tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, risulta:

 $\mu \ge 0.4$   $\mu = \text{coefficiente di attrito dinamico}^7$ 

COPERTURE (in tutti gli spazi)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Si veda la TAB. 1 tratta dal DM 16 gennaio 1996 – "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Punto 8.22 del DM 236/89 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche"

Le coperture accessibili e non accessibili devono resistere allo sfondamento ed in particolare devono sopportare i sovraccarichi verticali ripartiti e concentrati indicati nella vigente normativa<sup>8</sup> (vedi TAB.1).

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli indicati precedentemente, una volta valutato quanto disposto dal 3°comma dell'art. 8.6.

 $<sup>^{\</sup>rm 8}$  Si veda il DM 16 gennaio 1996 e la TAB.1 soprariportata.

# Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento

### IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista, mediante **CALCOLI** e **DESCRIZIONI DETTAGLIATE** delle soluzioni tecniche e dei materiali da adottare, indica:

- i carichi ipotizzati<sup>1</sup> e i calcoli di verifica adottati per quanto riguarda la resistenza alla spinta orizzontale su parapetti e corrimano; particolare attenzione andrà posta nello studio dei dispositivi d'ancoraggio del parapetto alle strutture cui è vincolato;
- il dimensionamento, secondo quanto stabilito nei livelli di prestazione e nella normativa specifica di riferimento,<sup>2</sup> delle forature, delle scale, dei parapetti e di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire sicurezza contro le cadute, nonché le indicazioni necessarie per la fase esecutiva;
- la scelta di materiali, le soluzioni tecniche da adottare, le modalità per l'esecuzione della pavimentazione,
   affinché sia evitato il pericolo di scivolamento.

### A LAVORI ULTIMATI

Con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia, il requisito, a seconda del livello, è verificato da:

**GIUDIZIO SINTETICO** di professionista abilitato, che verifica l'adeguatezza della realizzazione rispetto a quanto descritto in sede progettuale.

Tale giudizio potrà essere eventualmente supportato da:

- CERTIFICAZIONI del produttore relative ai materiali e componenti utilizzati, rilasciate in base a prove di laboratorio eseguite secondo metodiche riconosciute.
- PROVE IN OPERA tese a misurare gli elementi o i componenti utilizzati o a verificarne la resistenza agli urti e allo sfondamento.

Ad esempio per un parapetto, si dovrà verificare mediante misurazioni:

- a) la corretta collocazione degli elementi che lo costituiscono, i quali devono essere collocati in modo tale da impedire il passaggio di una sfera avente un diametro di m 0,10;
- b) la non scalabilità, ovvero l'assenza di potenziali punti d'appoggio in successione verticale, posti ad una distanza reciproca inferiore a cm 40 per un'altezza di cm 60 dal piano di calpestio;
- c) l'altezza dal piano di calpestio dello spazio;
- d) la rispondenza del dimensionamento ai calcoli di verifica relativi alle specifiche resistenze o, in alternativa, dove sia possibile, l'assenza di deformazioni o rotture del corrimano sotto le azioni previste in progetto.

<sup>2</sup> Vedere " riferimenti normativi" del RC 4.1

\_

Vedere la tabella dei "sovraccarichi orizzontali" indicati nel RC 4.1- livelli di prestazione

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

#### PRINCIALI RIFERIMENTI NORMATIVI

|                               | T                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| D.P.R.1 dicembre 1956 n. 1688 | Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici         |
|                               | ad uso delle scuole elementari e materne                                        |
| D.M. 5 agosto 1977            | Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private                 |
| D.P.R.27 aprile 1978 n. 384   | Regolamento di attuazione dell'art.27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a         |
|                               | favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e |
|                               | trasporti pubblici                                                              |
| D.M. 14 giugno 1989 n.236     | Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e  |
|                               | la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica       |
|                               | sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere              |
|                               | architettoniche                                                                 |
| D.M. 25 agosto 1989           | Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi        |
| D.M. 26 agosto 1992           | Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica                          |
| D.M. 9 aprile 1994            | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la                 |
|                               | costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere        |
| D.L.19 settembre 1994 n. 626  | Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della               |
|                               | sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.                    |
| D.L. 19 marzo 1996 n. 242     | Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19/9/94 n. 626, recante        |
|                               | attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della          |
|                               | sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.                    |
| D.M. 16 gennaio 1996          | Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza       |
|                               | delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"                                |
| D.M. 18 marzo 1996            | Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.    |
| D.M. 10 marzo 1998            | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza      |
|                               | nei luoghi di lavoro                                                            |

## Sicurezza degli impianti

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Gli impianti a servizio di tutti gli spazi dell'organismo edilizio devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per gli utenti e per gli operatori, oltre a dover rispondere ad esigenze di fruibilità.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 84, funzioni di cui alle lettere A, B, C, D, E e tutti gli spazi dell'organismo edilizio, comprese le sue pertinenze, nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento di impianti<sup>1</sup>.

In particolare sono soggetti al presente requisito gli:

- impianti di cui all'elenco indicato nella normativa vigente<sup>2</sup> per quanto riguarda gli EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE, dove per "edifici adibiti ad uso civile" <sup>3</sup> s'intendono le unità immobiliari o le loro parti destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili;
- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica (nei modi stabiliti dalla normativa vigente<sup>4</sup>) di IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL COMMERCIO, AL TERZIARIO E AD ALTRI USI (compresi gli edifici adibiti a sede di società, attività industriale, commerciale o agricola o in ogni caso di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici)<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi del 3° comma, dell'art.7 della L.46/90, tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della L.46/90 (ovvero alla data del 13/03/1990) devono ad oggi essere adeguati alla normativa in quanto la proroga del termine per l'adeguamento, disposta prima dalla L.25/96 e ulteriormente dall'art.31 della L. 07/08/1997, n. 266, è scaduta il 31/12/1998.

A far data dal 1 gennaio 1999 tutti gli impianti installati prima della L.46/90 devono essere adeguati alle direttive comunitarie, mentre quelli eseguiti dopo devono essere realizzati ai sensi di legge e a regola d'arte (ovvero secondo norme UNI e CEI).

In particolare per gli impianti a gas per uso domestico, preesistenti alla data del 13/03/1990, alimentati a gas combustibile, ovvero per gli impianti asserviti ad apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 KW è stata approvata con DM 26/11/1998 la norma UNI-CIG 10738 (edizione maggio 1998) che fornisce le linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti sopracitati.

Per una definizione di "impianti" soggetti alle prescrizioni della L.46/90 vedere anche i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.1 del DPR 447/91. <sup>2</sup> Art.1, della L.46/90:

<sup>&</sup>quot;1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

<sup>2.</sup> Sono soggetti alla presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Così come definito al comma 1, dell'art.1 del DPR n.447/91.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedere la precedente nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Così come definito anche al comma 2, dell'art.1 del DPR 447/91.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.2 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Per le NUOVE COSTRUZIONI E INTERVENTI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 8.6, per INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6, il requisito s'intende soddisfatto quando gli impianti sono progettati e realizzati a regola d'arte, utilizzando materiali certificati. L'impianto progettato e realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considera a regola d'arte.

Nei casi previsti dalla normativa vigente deve essere redatto e depositato presso gli organi competenti <sup>6</sup> il progetto obbligatorio <sup>7</sup> completo della documentazione<sup>8</sup> necessaria; il progetto può essere integrato con le modalità previste dalla legge nel caso di varianti<sup>9</sup> che si rendano necessarie in opera<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> IL PROGETTO OBBLIGATORIO È DEPOSITATO, ai sensi comma 3, art.6 della L.46/90:

## $^{7}$ LA REDAZIONE DEL PROGETTO È OBBLIGATORIA:

 ai sensi del comma 1 dell'art.6 della L. n. 46/90, da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze nei casi di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 della stessa legge;

#### IMPIANTI PER CUI È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL PROGETTO (LIMITI DIMENSIONALI) ai sensi del comma 1, art.4, DPR 447/91:

a. per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b. per gli impianti di cui all'art.1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c. il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d. per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri:

- e. per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- f. per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- g. per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- <sup>8</sup> CONTENUTI DEI PROGETTI OBBLIGATORI, ai sensi del comma 2,art.4, del DPR 447/91:
- gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici,
- una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze d'impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione;

c) presso il comune, dall'impresa installatrice entro 30gg. dalla conclusione dei lavori, nel caso di nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'art.1 siano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, insieme alla dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.

ai sensi del comma 2 dell'art.6 della L. n. 46/90, al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione (comma 1, art.4, DPR 447/91).

Vedere comma 3, dell'art.4 del DPR 447/91.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In caso di violazione della L.46/90 sono applicate le sanzioni secondo i disposti dell'art.16 della L.46/90 e dell'art.10 del D.P.R.447/91. L'accertamento tecnico-amministrativo delle violazione è di competenza comunale.

AGGIORNATO AL: 4.2 ALLEGATO **FAMIGLIA REQUISITO COGENTE:** 20/12/1999

## Sicurezza degli impianti

#### IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista valuta, in relazione all'attività da svolgere nell'organismo edilizio, se l'impianto da installare, trasformare, ampliare, rientra o meno nei limiti dimensionali<sup>1</sup> indicati dalla normativa vigente per cui:

- nel primo caso redige il PROGETTO OBBLIGATORIO<sup>2</sup> in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI); rispetto a tali indicazioni dovranno essere condotte le verifiche tese al soddisfacimento del requisito;
- nel secondo caso ATTESTA che l'intervento non è soggetto al progetto obbligatorio e si limita a una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** delle soluzioni impiantistiche che intende realizzare.

#### A LAVORI ULTIMATI

Per ciascun impianto, realizzato a regola d'arte<sup>3</sup> da soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa, la conformità al requisito è verificata da DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ<sup>4</sup>, rilasciata al termine dei lavori dall'impresa installatrice al committente, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO 5, ove previsto dalla normativa vigente<sup>6</sup>.

Si veda l'art.4 del DPR 447/91 riportato alla nota 7 del RC 4.2 - ALLEGATO A/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si vedano le note 6 e 7 del RC 4.2 - ALLEGATO A/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ovvero secondo le norme tecniche dell'UNI e del CEI.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'art.9 della L.46/90, fanno parte integrante della dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri della partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio (ai sensi dell'art.22 del DLgs 112/98 l'iscrizione ai registri camerali di chi svolge attività di cui all'art.2 della L46/90 è sostituita da denuncia di inizio attività) la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto obbligatorio.

Ai sensi dell'art.7 del DPR 447/91, la dichiarazione di conformità è resa sulla base di modelli predisposti con DM 20/2/1992.

<sup>5</sup> Il rilascio del certificato di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data della richiesta, ai sensi dell'art.14 della L.46/90. E' generalmente previsto per gli impianti soggetti al controllo dell'ISPESL (ad es.: ascensori), dei VV.FF (ad es. per impianti soggetti anche alla normativa antincendio) delle Unità sanitarie locali (ad esempio nell'ambito di progetti soggetti alla sicurezza dei luoghi di lavoro). Si vedano inoltre le procedure di collaudo previste dal DPR447/98 (sportello unico per le imprese).

| ALLEGATO  | A / 2    | FAMIGLIA 4   | REQUISITO COGENTE:    | 4.2 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |  |
|-----------|----------|--------------|-----------------------|-----|---------------------------|--|
| ALLLUATIO | , , ,  — | I AIIII GEIA | TIE GOIOTTO OOGETTTET |     | 20/12/1999                |  |

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| Legge 6 dicembre 1971, n. 1083                                                                                                                                                                                                                                                               | Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.M. 23 novembre 1972                                                                                                                                                                                                                                                                        | Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D.W. 23 HOVEINDIE 1972                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.1083, sulle norme di sicurezza dell'impiego del gas combustibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.M. 40 disambre 4070                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D.M. 18 dicembre 1972                                                                                                                                                                                                                                                                        | Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.1083, sulle norme di sicurezza dell'impiego del gas combustibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D.M. 07 giugno 1973                                                                                                                                                                                                                                                                          | Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.1083, sulle norme di sicurezza dell'impiego del gas combustibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D.M. 10 maggio 1974                                                                                                                                                                                                                                                                          | Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.1083, sulle norme di sicurezza dell'impiego del gas combustibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D.M. 30 ottobre 1981                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prescrizioni di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | scarico esterno dei prodotti della combustine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Legge 5 marzo 1990 n. 46                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norme per la sicurezza impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Circolare Ministero dell'industria 21                                                                                                                                                                                                                                                        | Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maggio 1990, n.3209/C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circolare Ministero dell'industria 22                                                                                                                                                                                                                                                        | Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| marzo 1991, n.3239/C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circolare Ministero dell'industria 10                                                                                                                                                                                                                                                        | Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| settembre 1991, n.3253/C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20990 0 mai 20 1000, m 10 110 mo por la cioard=24 mpiana i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D.P.R.6 dicembre 1991, n. 447                                                                                                                                                                                                                                                                | Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sicurezza impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D.M. 20 febbraio 1992                                                                                                                                                                                                                                                                        | regola d'are i cui all'art.7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D.M. 20 leppraio 1992                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1990, .46, recante norme per la sicurezza degli impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Circolare Ministero dell'industria 30                                                                                                                                                                                                                                                        | Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aprile 1992, n.3282/C                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legge 3 marzo 1990, n.40 - Norme per la sicurezza impianti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D.M. 11 giugno 1992                                                                                                                                                                                                                                                                          | Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D.W. 11 glugilo 1992                                                                                                                                                                                                                                                                         | tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i lechico-biolessionali delle illibrese e dei responsabile lechico ai illi della i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D.D.D.19 oprilo 1004 p 202                                                                                                                                                                                                                                                                   | sicurezza degli impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D.P.R.18 aprile 1994, n.392                                                                                                                                                                                                                                                                  | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D.P.R.18 aprile 1994, n.392                                                                                                                                                                                                                                                                  | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lettera circolare Ministero                                                                                                                                                                                                                                                                  | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101                                                                                                                                                                                                                                    | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101<br>SOTT.106/21, 22/5/1997                                                                                                                                                                                                          | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101                                                                                                                                                                                                                                    | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101<br>SOTT.106/21, 22/5/1997                                                                                                                                                                                                          | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101<br>SOTT.106/21, 22/5/1997<br>D.M. 3 agosto 1995                                                                                                                                                                                    | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101<br>SOTT.106/21, 22/5/1997                                                                                                                                                                                                          | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lettera circolare Ministero<br>dell'Interno n. P1089/4101<br>SOTT.106/21, 22/5/1997<br>D.M. 3 agosto 1995                                                                                                                                                                                    | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero                                                                                                                                       | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101                                                                                                    | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2.                                                                                       | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31                                                      | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2.                                                                                       | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti                                                                                                                                                                                                             |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31 D.P.R.13 maggio 1998 n.218                           | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.                                                                                                                                                            |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31                                                      | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.  Approvazione di tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083,                                                                               |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31 D.P.R.13 maggio 1998 n.218                           | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.                                                                                                                                                            |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31 D.P.R.13 maggio 1998 n.218                           | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.  Approvazione di tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083,                                                                               |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31 D.P.R.13 maggio 1998 n.218                           | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.  Approvazione di tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18°         |
| Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 D.M. 3 agosto 1995  L. 5 gennaio 1996, n.25  Lettera circolare Ministero dell'Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. L. 7 agosto 1997 n. 266 - art.31 D.P.R.13 maggio 1998 n.218  Decreto 26 novembre 1998 | sicurezza degli impianti.  Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.  Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.  Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.  Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi  Disposizioni in materia di sicurezza impianti ".  Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.  Approvazione di tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo) |

## PROTEZIONE DAL RUMORE

Il controllo dei requisiti acustici dei locali è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza di benessere uditivo.

#### PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

La famiglia è costituita dai seguenti requisiti:

RC 5.1: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI

RC 5.2: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI

|          | A / 1                     |          | _        |                    |             | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|---------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|----------------|--|
| ALLEGATO | $\mathbf{A} / \mathbf{I}$ | FAMIGLIA | <b>O</b> | REQUISITO COGENTE: | <b>3.</b> I | 13/02/00       |  |

## Isolamento acustico ai rumori aerei

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Sono rumori aerei quelli che si propagano attraverso l'aria. L'isolamento acustico dell'elemento tecnico considerato deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell'organismo edilizio di fruizione dell'utenza, livelli sonori compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività.

#### A tal fine necessita:

- un'adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei degli elementi tecnici costituenti le chiusure (pareti perimetrali verticali, solai sopra o sotto spazi aperti, infissi esterni verticali ed orizzontali) e le partizioni interne (solai, pareti tra unità immobiliari, pareti dei vani tecnici e relative porte);
- controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore si origina.

#### Il requisito è articolato in:

- RC 5.1.1: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLE PARTIZIONI E DELLE CHIUSURE
- RC 5.1.2: RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Funzioni di cui all'art. 8.4:

- 1) funzioni dei raggruppamenti A, E;
- funzioni del raggruppamento B, con esclusione delle attività produttive laboratoriali;
- 3) funzioni abitative del raggruppamento D.

## R.C.: 5.1.1- Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 1

Gli "ambienti abitativi" sono classificati, dalla normativa vigente<sup>2</sup>, in sette categorie (vedi tabella).

Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento D<sub>2m,nT,w</sub> ed R'<sub>W</sub> sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l'organismo edilizio.

| CATEGORIE | CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI                                 | R' <sub>W</sub><br>(dB) | D <sub>2m,nT,w</sub> (dB) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Α         | EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI                               | 50                      | 40                        |
| В         | EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI                                 | 50                      | 42                        |
| С         | EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI           | 50                      | 40                        |
| D         | EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI       | 55                      | 45                        |
| E         | EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI | 50                      | 48                        |
| F         | EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI         | 50                      | 42                        |
| G         | EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI                   | 50                      | 42                        |

Non si applica quindi il criterio generale stabilito all'articolo 8.6.

<sup>2</sup> DPCM 5/12/97.

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: 5.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

Grandezze di riferimento 3:

R<sub>w</sub> = indice di valutazione del potere fonoisolante di partizioni fra ambienti (riferito a prove in laboratorio)

R'<sub>W</sub> = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente<sup>4</sup> di partizioni fra ambienti (riferito alle reali condizioni di utilizzo)

D<sub>2m,nT,w</sub> = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero

I valori di R'<sub>W</sub> si riferiscono a separazioni fra distinte unità immobiliari.<sup>5</sup> Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore della tabella più rigoroso.<sup>6</sup>

Per gli edifici scolastici deve essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi.<sup>7</sup>

# TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA)

Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di prestazione di cui al punto precedente.

## R.C.: 5.1.2- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

## INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA <sup>8</sup>

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici (negli ambienti diversi da quelli in cui il rumore si origina, ma in ogni modo più sfavoriti) non deve superare i limiti posti dalla normativa vigente<sup>9</sup> e precisamente:

 $L_{Asmax} \le 35 \text{ dB(A)}$  per i servizi a funzionamento discontinuo<sup>10</sup>  $L_{Aeq} \le 25 \text{ dB(A)}$  per i servizi a funzionamento continuo<sup>11</sup>

Grandezze di riferimento:12

L<sub>Asmax</sub> = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow

 $L_{Aeq}$  = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

# TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi UNI 10708 ed UNI EN ISO 717-1:97.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R' indica il potere fonoisolante apparente della partizione nella situazione di reale impiego, cioè in opera. Il valore di R' è generalmente inferiore a quello di R a causa della trasmissione del suono attraverso percorsi laterali.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> DM 2/1/1998 n. 28 - Catasto dei fabbricati - art.2 - "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale". Pertanto un edificio scolastico o un edificio ospedaliero, che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unica unità immobiliare.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ad es. le partizioni fra un ospedale e una residenza devono avere R'w = 55 db.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vedere il DM 18/12/1975 con le modifiche apportate dal DM 13/9/1977 nonché la circolare n. 3150 del 22/5/1967.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Non si applica quindi il criterio generale stabilito all'articolo 87.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> DPCM 5/12/97.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ad esempio ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetti.

Ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

 $<sup>^{12}</sup>$  DM 13/3/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'isolamento acustico.

Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di prestazione di cui al punto precedente.

## Isolamento acustico ai rumori aerei

I metodi di verifica sotto indicati sono differenziati a seconda che siano finalizzati a verificare l'indice di valutazione del potere fonoisolante delle **partizioni interne** e l'isolamento acustico di facciata di **chiusure esterne** (RC 5.1.1 - REQUISITI ACUSTICI DELLE PARTIZIONI E DELLE CHIUSURE), oppure la rumorosità degli **impianti tecnologici** (RC 5.1.2 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI).

L'utilizzo dei metodi di verifica progettuale indicati (metodi di calcolo, soluzioni tecniche certificate, soluzioni tecniche conformi) libera dalla necessità di verificare il livello di prestazione anche con la prova in opera. Grandezze di riferimento:

R =potere fonoisolante misurato in laboratorio

R' =potere fonoisolante apparente<sup>1</sup>, misurato in opera (generalmente inferiore a R principalmente

a causa delle trasmissioni laterali)

R<sub>w</sub> =indice di valutazione del potere fonoisolante<sup>2</sup>

R'<sub>W</sub> =indice di valutazione del potere fonoisolante apparente<sup>3</sup>

T =tempo di riverbero nell'ambiente ricevente<sup>4</sup> L<sub>1</sub> ed L<sub>2</sub> =livelli equivalenti medi di pressione sonora

Dnw = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata

I logaritmi s'intendono in base 10.

## R.C. 5.1.1 - Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

#### PARTIZIONI INTERNE (indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w)

**SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA**: il tecnico competente evidenzia e descrive le soluzioni da realizzare, che devono essere conformi (per materiali e modalità di esecuzione) ad un campione che, a seguito di prove di laboratorio,<sup>5</sup> abbia conseguito un valore di R<sub>W</sub> superiore di almeno 3 dB rispetto al valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'<sub>W</sub> prescritto dal RC 5.1.

Nel caso manchino specifiche certificazioni di laboratorio (o soluzioni tecniche certificate) il requisito è soddisfatto se sono utilizzati (relativamente alla tipologia di partizione) i seguenti metodi di verifica.

METODO DI CALCOLO A (per partizioni omogenee aventi massa superficiale >150 kg/m²) 6

1. Si determina  $R_W$  mediante la relazione:

 $R_W = 37,5 \text{ lg m'} - 42$   $R_W = \text{indice di valutazione del potere fonoisolante, in decibel}^7$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Definito dalla UNI 10708 – 1:97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricavato da R con le procedure di calcolo indicate dalla UNI EN ISO 717-1:97.

Ricavato da R' con le procedure di calcolo indicate dalla UNI EN ISO 717-1.97.

Ricavato da R' con le procedure di calcolo indicate dalla UNI EN ISO 717-1.97.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Misurato secondo la procedura indicata nella UNI EN 20354:93.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nelle prove di laboratorio le misure del potere fonoisolante R sono eseguite conformemente alla ISO 140-3, mentre il calcolo dell'indice di valutazione del potere fonoisolante R<sub>W</sub> secondo la UNI EN ISO 717-1: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per pareti omogenee si intendono quelle a singolo strato in muratura di laterizio, in blocchi di calcestruzzo o simili ed in assenza di apertura. Si escludono invece le pareti in cartongesso e quelle a più strati sconnessi (cfr. Pr EN 12354-1).

La categoria D si riferisce a: ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.

ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: 5.1 AGGIORNATO AL: 13/02/00

m'= densità superficiale di una parete semplice, (massa al m<sup>2</sup> del muro)

Il valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante R<sub>W</sub> così ottenuto si riferisce al comportamento acustico **teorico** della parete. Nelle condizioni di reale impiego, il parametro di riferimento da raggiungere è l'indice di valutazione del potere fonoisolante **apparente**<sup>8</sup> R'<sub>W</sub> (inferiore a quello sopra calcolato, principalmente a causa delle trasmissioni laterali).

2. Calcolare R'<sub>w</sub> con la relazione<sup>9</sup>:

$$R'_{W} = R_{W} - 3$$

3. Confrontare R'w così ottenuto col livello di prestazione prescritto per la partizione in oggetto.

SOLUZIONE TECNICA CONFORME (per partizioni delle categorie abitative A, B, C, E, F, G)<sup>10</sup>

Questa soluzione garantisce un valore di R'w superiore o uguale a 50 dB ma non garantisce il raggiungimento di valori di R'w uguali a 55 dB, pertanto è applicabile solo alla progettazione delle partizioni relative alle categorie diverse dalla categoria D

<u>1º soluzione</u> - Parete in mattoni pieni, o semipieni formato UNI, dello spessore almeno di 28 cm (pareti a due teste), intonacati con cm1,5 di malta M 3 su entrambi i lati o in ogni modo con muratura di massa superiore a 440 kg/m<sup>2</sup>.

 $2^{\circ}$  soluzione - Parete ad intercapedine, composta da uno strato di mattoni forati da 8 cm (8 x 25 x 25) e da uno strato di forati da 12 (12 x 25 x 25), con intercapedine in lana di vetro spessa 4 cm e densità non inferiore a 100 kg/m³, con intonaco su entrambi i lati<sup>11</sup>.

## METODO DI CALCOLO B (per partizioni interne composte)<sup>12</sup>

I valori di R<sub>W</sub> determinati secondo i metodi precedentemente illustrati possono essere utilizzati per determinare il valore di R'w risultante da più elementi associati fra loro, secondo i criteri di seguito definiti.

Qualora siano disponibili separatamente  $R_{1w}$  della parte opaca di superficie  $S_1$  ed  $R_{2w}$  dell'infisso di superficie  $S_2$ , e  $D_{nw}$  (che è indice di valutazione dell'isolamento acustico di un "piccolo elemento" 13), è possibile calcolare l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente  $R'_w$  della chiusura o della partizione di superficie  $S = S_1 + S_2$  con la formula 14:

$$R'_{w} = -10 \cdot Ig (S_{1}/S \cdot 10^{-R1w/10} + S_{2}/S \cdot 10^{-R2w/10} + A_{0}/S \cdot 10^{-Dnw/10}) - K$$

dove:  $A_0 = 10 \text{ m}^2$ ; K = 2 (contributo peggiorativo dovuto alla trasmissione laterale).

Nel caso di più infissi o più "piccoli elementi" il secondo e il terzo termine della formula saranno costituiti da sommatorie.

#### CHIUSURE ESTERNE (isolamento acustico di facciata)

La prestazione è misurata dall'indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata,  $D_{2m,nT,w}$  dove il significato dei pedici è:

- 2m, indica che il rumore esterno è misurato a 2m dalla facciata
- nT, indica che il parametro è normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il termine tecnico "apparente" viene usato per indicare la situazione di reale impiego.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Questa relazione, pur essendo approssimata, è ritenuta sufficientemente valida dai risultati sperimentali.

<sup>10</sup> Vedere la tabella del RC 5.1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per il corretto impiego della lana di vetro vedere la circolare del Min Sanità 25/11/1991 n. 23

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Composte di pareti, infissi, aperture.

<sup>13</sup> Si intende per piccolo elemento quello avente superficie < 1 m², ad es. bocchetta di ventilazione, presa d'aria, ecc., (ISO 140-10).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Formula ricavata dalla Pr. EN 12354-3:99.

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA 5 | ) | REQUISITO COGENTE: | 5.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------|-------|------------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|
|----------|-------|------------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|

W, indica che il parametro è un indice<sup>15</sup>.

Il tecnico competente dimostra la conformità del progetto al requisito mediante:

METODO DI CALCOLO C (per chiusure semplici)<sup>16</sup>

Noto il potere fonoisolante  $R_W$  della parete (dedotto da certificazione o da calcolo), si determina l'indice dell'isolamento acustico di facciata  $D_{2m,nT,w}$  come segue:

- calcolare R'<sub>W</sub> della parete in opera con la formula <sup>17</sup>:
- $R'_{W} = R_{W} 3$

- calcolare l'indice dell'isolamento acustico di facciata:

 $D_{2m,nT,w} = R'_W + 10 \text{ lg V} / 6 T_0 S$  V = volume d

 $V = \text{volume dell'ambiente ricevente } (m^3)$ 

 $T_0 = 0.5 (s)$ 

S = superficie di facciata vista dall'interno (m²)

verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto 18.

#### METODO DI CALCOLO D (per chiusure composte)

Nel caso di chiusura composta da elementi "normali" (come parete ed infissi) e da "piccoli elementi" 13

- si calcola dapprima l'indice di valutazione del potere fonoisolante della facciata R'<sub>W</sub> con la formula definita nel metodo di CALCOLO B per le partizioni interne;
- quindi si calcola D <sub>2m,nT,w</sub> come indicato nel METODO DI CALCOLO C.
- si verifica che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto<sup>19</sup>.

#### A LAVORI ULTIMATI

#### **PARTIZIONI INTERNE**

Il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata a quella progettata in mediante:

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** dell'opera realizzata al progetto, nel caso sia stato utilizzato uno dei metodi indicati in sede progettuale.

In tal caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera. <sup>20</sup> **PROVA IN OPERA**: nel caso siano stati utilizzati metodi progettuale diversi da quelli indicati precedentemente.

- 1. misurare il tempo di riverberazione T dell'ambiente ricevente <sup>21</sup>;
- 2. misurare i livelli sonori L<sub>1</sub> e L<sub>2</sub> rispettivamente nell'ambiente trasmittente <sup>22</sup> (dove è collocata la sorgente di rumore) e nell'ambiente ricevente <sup>23</sup>;
- 3. calcolare R' =  $L_1$   $L_2$  + 10 lg (S/A), A = assorbimento equivalente dell'ambiente ricevente (m<sup>2</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-1.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sono le chiusure omogenee, cioè senza elementi di discontinuità come porte, finestre, ecc. e con spessore costante.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R'w è inferiore a Rw principalmente a causa delle trasmissioni laterali; vedere anche il metodo di calcolo A. La formula è ricavata dalla Pr EN 12354 – 3.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Vedere il RC 5.1 e il DPCM 5/12/97 l'ambiente abitativo in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Vedere il RC 5.1 e il DPCM 5/12/97 l'ambiente abitativo in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nel caso che in corso d'opera il progettista operi delle varianti, a lavori ultimati non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera se l'opera realizzata in variante risponde in ogni modo a uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Come indicato dalla UNI EN 20354:93.

 $<sup>^{22}</sup>$  Dove è collocata la sorgente di rumore

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Secondo le modalità indicate dalla UNI 10708-1

| ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: | 5.1 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|

S = superficie della partizione (m<sup>2</sup>)

4. valutare l'indice di valutazione del potere fonoisolante <sup>24</sup> R'w.

#### **CHIUSURE ESTERNE**

Il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata a quella progettata mediante:

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** al progetto delle opere realizzate: nel caso siano stati utilizzati, in sede progettuale, i metodo di calcolo indicati (non sarà quindi necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera).

PROVA IN OPERA: nel caso invece sono stati utilizzati metodi di verifica progettuale diversi da quelli indicati.

- misurare il livello esterno di rumore L<sub>1,2m</sub> a 2 m dalla facciata e quello nell'ambiente ricevente L<sub>2</sub>
- misurare il tempo di riverbero T dell'ambiente ricevente<sup>25</sup>
- calcolare  $D_{2m,nT} = L_{1,2m} L_2 + 10 \lg (T/T_0)$  dove  $T_0 = 0.5$
- valutare l'indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata<sup>26</sup> D<sub>2m,nT,w</sub>
- verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione

## R.C. 5.1.2- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il progettista provvede alla **DESCRIZIONE DETTAGLIATA** delle SOLUZIONI TECNICHE che saranno adottate per contenere il rumore degli impianti o per impedirne la diffusione nell'organismo edilizio (ad esempio cavedi, schermature, isolamenti strutturali, ecc.)<sup>27</sup>.

#### A LAVORI ULTIMATI

Il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la **PROVA IN OPERA** che consiste nel misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalità indicate dalla normativa vigente<sup>28</sup>.

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Vedere i riferimenti normativi del successivo RC 5.2

<sup>26</sup> Secondo la UNI EN ISO 717-1:97.

<sup>8</sup> Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione, ad esempio, si può fare riferimento alla UNI 8199: 1998.

 $<sup>^{\</sup>rm 24}$  Secondo il metodo descritto dalla UNI EN ISO 717-1:97.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Secondo la UNI EN 20354:93.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> In considerazione del fatto che allo stato attuale non esistono metodi di calcolo progettuali in grado di prevedere la rumorosità degli impianti.

| ALLEGATO | <b>A</b> / | 1 | FAMIGLIA | 5 | REQUISITO COGENTE: | 5.2 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------|------------|---|----------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|
|----------|------------|---|----------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|

## Isolamento acustico ai rumori impattivi

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

L'isolamento acustico dei solai interpiano e delle coperture praticabili deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell'organismo edilizio, valori di rumore compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Funzioni di cui all'art.8.4:

- 1) funzioni dei raggruppamenti A, E;
- 2) funzioni del raggruppamento B, con esclusione delle attività produttive laboratoriali;
- 3) funzioni abitative del raggruppamento D.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

La prestazione è misurata dall'indice di rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell'ambiente ricevente L'nT,w dei componenti edilizi utilizzati.1

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2 La specifica si applica agli elementi di separazione fra unità immobiliari distinte (vedere RC 5.1). I livelli da rispettare sono i seguenti: 3

| CATEGORIE          | CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI                                 | L' <sub>nT,w</sub> (dB) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                          |                         |
| Categoria A        | edifici adibiti a residenza o assimilabili                               | 63                      |
| Categoria B        | edifici adibiti ad uffici e assimilabili                                 | 55                      |
| Categoria C        | edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili           | 63                      |
| Categoria <b>D</b> | edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili       | 58                      |
| Categoria <b>E</b> | edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili | 58                      |
| Categoria <b>F</b> | edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili         | 55                      |
| Categoria G        | edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili                   | 55                      |

Il livello da rispettare è quello dell'ambiente disturbante<sup>4</sup>; ad es. nel caso di un ufficio (cat B) collocato sopra una residenza (cat. A) si applica il valore di L'nT.w = 55 dell'ufficio, mentre in caso contrario si applica il valore di L'nT,w = 63 della residenza.

Per gli edifici scolastici va assicurato l'isolamento acustico dai rumori da calpestio anche per i solai interni.<sup>5</sup>

## TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA)

Come definito dalla UNI 10708 - 3: 97 e dalla UNI EN ISO 717 - 1: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non si applica quindi il criterio generale stabilito all'articolo 87.

DPCM 5/12/97

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il disturbo acustico è direttamente proporzionale a L'nT,w.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In questo caso il livello di prestazione è L'nT,w ≤ 68 dB; vedere il DM 18/12/1975 con le modifiche apportate dal DM 13/9/1977 nonché la circ. min. lav. pubblici n. 3150 del 22/5/1967.

| ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: | 5.2 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
|----------------------------------------------|-----|----------------------------|--|

Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui al punto precedente.

## Isolamento acustico ai rumori impattivi

La prestazione è misurata dall'indice di valutazione del rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverbero L'nT.w [dB]

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO (i logaritmi s'intendono in base 10):

= livello del rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell'ambiente  $L_{nT}$ ricevente, misurato in laboratorio

 $L_n$ = livello del rumore di calpestio, normalizzato rispetto all'assorbimento acustico dell'ambiente ricevente, misurato in laboratorio

= tempo di riverbero del locale ricevente

L'nT e L'n = livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera

= indici di valutazione dei livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera

#### IN SEDE PROGETTUALE

Il tecnico competente valuta la conformità del progetto al requisito mediante:

 SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA ovvero evidenzia e descrive la soluzione tecnologica da realizzare che dovrà essere conforme, per materiali e modalità di esecuzione, ad un campione che a seguito di prove di laboratorio abbia conseguito un valore di L<sub>nT,w</sub> inferiore di almeno 3 dB rispetto ai livelli di prestazione indicati al requisito RC 5.2.

Nel caso manchino specifiche certificazioni di laboratorio (o soluzioni tecniche certificate) il requisito si intende soddisfatto se sono utilizzati i seguenti metodi di verifica:

METODO DI CALCOLO <sup>2</sup> (per solai a struttura omogenea) <sup>3</sup>

In primo luogo si calcola l'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio del solaio, normalizzato rispetto all'assorbimento dell'ambiente ricevente, L<sub>n.w</sub> (sol) mediante la seguente formula, valida per solai a struttura omogenea con massa superficiale compresa fra 100 e 600 kg/m<sup>2</sup>:

$$L_{n,w}$$
 (sol) = 164 - 35 lg m' m' = massa superficiale della struttura (kg/m<sup>2</sup>)

In opera, cioè nella situazione di reale impiego, il livello di rumore trasmesso è superiore a quello calcolato sopra, a causa delle trasmissioni laterali del rumore.

Per tenere conto delle trasmissioni laterali, si corregge il valore di L<sub>n,w</sub> (sol) precedentemente calcolato, aggiungendo ad esso un fattore correttivo K ricavato dalla TAB. 1.

Pertanto l'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio del solaio in opera, normalizzato rispetto all'assorbimento dell'ambiente ricevente L'<sub>n,w</sub> (sol), si calcola con la seguente formula:

$$L'_{n,w (sol)} = L_{n,w (sol)} + K$$

Nelle prove di laboratorio le misure del livello di rumore di calpestio sono eseguite conformemente alla ISO 140-3, mentre il calcolo dell'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio va eseguito secondo la UNI EN ISO 717-2: 97.

Le formule sono ricavate dalla Pr EN 12354 – 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La omogeneità si considera rispetto alla trasmissione delle vibrazioni. Si considerano omogenei anche i solai in laterocemento con calcestruzzo normale o alleggerito.

**TAB.** 1

| Massa<br>superficiale del<br>solaio di<br>separazione | Mass | sa superf | iciale me | dia delle | pareti no | n coperte d | la rivestim | ento isola | ante |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| kg/m <sup>2</sup>                                     | 100  | 150       | 200       | 250       | 300       | 350         | 400         | 450        | 500  |
| 100                                                   | 1    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0    |
| 150                                                   | 1    | 1         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0    |
| 200                                                   | 2    | 1         | 1         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0    |
| 250                                                   | 2    | 1         | 1         | 1         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0    |
| 300                                                   | 3    | 2         | 1         | 1         | 1         | 0           | 0           | 0          | 0    |
| 350                                                   | 3    | 2         | 1         | 1         | 1         | 1           | 0           | 0          | 0    |
| 400                                                   | 4    | 2         | 2         | 1         | 1         | 1           | 1           | 0          | 0    |
| 450                                                   | 4    | 3         | 2         | 2         | 1         | 1           | 1           | 1          | 1    |
| 500                                                   | 4    | 3         | 2         | 2         | 1         | 1           | 1           | 1          | 1    |
| 600                                                   | 5    | 4         | 3         | 2         | 2         | 1           | 1           | 1          | 1    |
| 700                                                   | 5    | 4         | 3         | 3         | 2         | 2           | 1           | 1          | 1    |
| 800                                                   | 5    | 4         | 4         | 3         | 2         | 2           | 2           | 1          | 1    |
| 900                                                   | 6    | 5         | 4         | 3         | 3         | 2           | 2           | 2          | 2    |

Poi si calcola l'indice di valutazione del livello del rumore di calpestio del solaio in opera, normalizzato rispetto al tempo di riverbero L'<sub>nT.w</sub> con la seguente formula:<sup>4</sup>

$$L'_{nT,w (sol)} = L'_{n,w (sol)} - 10 \text{ Ig } \frac{V}{30}$$
  $V = \text{volume del locale ricevente } (m^3)$ 

Nel caso di **solaio rivestito con pavimento galleggiante** si calcola L'<sub>nT,w (pav)</sub> del complesso solaio - pavimento con la formula:

$$L'_{nT,w (pav)} = L'_{nT,w (sol)} - \Delta L_w$$

- L'nT,w (sol) può essere calcolato con la procedura precedente
- $\Delta L_w$  = indice di valutazione della riduzione dei rumori di calpestio riferito al pavimento galleggiante.

Nel caso specifico di pavimenti galleggianti costituiti da uno strato di massetto in conglomerato cementizio su sottofondo resiliente, si può fare riferimento alla seguente relazione:

$$\begin{array}{ll} \Delta L_w = 30 \text{ lg } (500/f_0) & f_0 = 160 \sqrt{s' / m'} &= \text{frequenza di risonanza del pavimento (Hz);} \\ \text{m'} = \text{massa superficiale dello strato di pavimento galleggiante (kg/m}^2);} \\ \text{s'} = \text{rigidità dinamica superficiale dello stato resiliente per area unitaria (MN/m}^3).}^5 \end{array}$$

#### SOLUZIONE TECNICA CONFORME (per pavimenti galleggianti)

Tale soluzione può essere realizzata con un solaio in laterocemento composto da travetti armati e blocchi interposti in laterizio forato tipo A o B spessi 16 cm, con soletta soprastante spessa 6 cm, intonacato con 1 cm di malta all'intradosso.

A tale solaio deve essere sovrapposto un pavimento galleggiante composto da:

- uno strato elastico avente rigidità dinamica superficiale inferiore a 10 MN/m³, (ad es. polistirolo espanso elasticizzato da 35 mm sotto carico);
- da una soletta in calcestruzzo o malta spessa almeno 5 cm;
- dal rivestimento di pavimentazione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> UNI 10708 - 3: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ottenuto da certificazione del produttore a norma UNI EN 29052-1. L'unità di misura è in meganewton su metro cubo.

| ALLEGATO | A / 2 | FAMIGLIA | 5 | REQUISITO COGENTE: | 5.2 | AGGIORNATO AL:<br>13/02/00 |  |
|----------|-------|----------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|
|----------|-------|----------|---|--------------------|-----|----------------------------|--|

Qualora la rigidità dinamica dello strato elastico sia superiore a 10 MN/m³, possono essere usati più strati sovrapposti ed adiacenti dello stesso prodotto.

La rigidità dinamica complessiva si ottiene dalla seguente formula:

$$\mathbf{s'}_{tot} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\mathbf{s'}_{i}}\right)^{-1}$$

dove s'i è la rigidità dinamica superficiale dello strato i ed n è il numero di strati sovrapposti.

#### A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera edilizia realizzata a quella progettata mediante: **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** di quanto realizzato al progetto: nel caso sia stato utilizzato uno dei metodi indicati in sede progettuale<sup>6</sup>.

In tale caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera.

Se invece sono stati utilizzati metodi diversi da quelli indicati precedentemente il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la **PROVA IN OPERA**<sup>7</sup> che consiste in:

- utilizzare una sorgente di rumore di calpestio normalizzata conforme a quanto disposto dalla normativa vigente<sup>8</sup>, posta sulla superficie di calpestio dell'elemento in prova<sup>9</sup>;
- 2. misurare il livello di pressione sonora dell'ambiente ricevente L;
- 3. misurare il tempo di riverbero T dell'ambiente ricevente;
- 4. valutare il livello di pressione sonora standardizzato L', attraverso la relazione:

$$L'_{nT} = L_i - 10 \text{ lg T/T}_0$$
  $T = \text{tempo di riverberazione dell'ambiente ricevente [s]}$   $T_0 = \text{tempo di riverberazione di riferimento pari a 0.5 [s]}$ 

5. calcolare poi l'indice di valutazione del livello del rumore di calpestio in opera <sup>10</sup> L'<sub>nT,w.</sub>

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| 0                    |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici         |
| 22/5/1967            | scolastici                                                                     |
| D.M. 18/12/1975      | Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli   |
|                      | indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi |
|                      | nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.                        |
| DM 13/9/1977         | Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici      |
|                      | scolastici.                                                                    |
| L. 26/10/1995, n.447 | Legge quadro sull'inquinamento acustico                                        |
| D.M. 11/12/1996      | Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo      |
| D.P.C.M. 5/12/1997   | Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici                    |
| D.P.C.M. 14/11/1997  | Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore                         |
| D.M. 16/3/1998       | Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico            |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel caso che in corso d'opera il progettista operi delle varianti, a lavori ultimati non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera se l'opera realizzata in variante risponde a uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale.

Da eseguire a norma UNI 10708-3: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedere ISO 140-6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Secondo le raccomandazioni contenute nella norma UNI 10708-3: 97.

<sup>10</sup> Secondo UNI.EN ISO 717-2: 97.

| ALLEGATO A / 2 FAMIGLIA 5                  | REQUISITO COGENTE: 5.2 AGGIORNATO AL: 13/02/00                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                         |
| UNI 10708/2 - 12/97                        | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate |
| UNI 10708/3 - 12/97                        | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell'isolamento dal rumore da calpestio di solai.                                  |
| UNI EN ISO 717/2 - 12/97                   | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.                                                                |
| UNI EN ISO 717/1 - 12/97                   | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.                                                                 |
| ISO 143 - 3                                |                                                                                                                                                                                         |
| UNI 10708 – 1/ 97                          | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti                                                                                                               |
| Legge Regionale n° 15 del 9 maggio 2001    | Disposizioni in materia di inquinamento acustico.                                                                                                                                       |
| Direttiva Regionale, Del. G.R. n° 2053 del |                                                                                                                                                                                         |
| 9 ottobre 2001                             | la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n° 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".                 |
| D.P.R. 18/11/1998 n. 459                   | Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26/10/1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.                                  |
| Delibera G.R. n. 45/2002                   | Cri teri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11 comma 1 dellaL.R. 15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.   |
| D.P.R. 30/4/2004 n. 142                    | Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.             |

## **REQUISITO COGENTE FAMIGLIA 6**

(Riferimento alla direttiva regionale "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" n. 156/2008).

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.1 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

## **ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE**

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Gli organismi edilizi, le loro parti e le loro pertinenze non devono presentare:

- ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
   hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che impediscano la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti;
- ostacoli all'orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi<sup>1</sup>.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 8.4, limitatamente a quanto stabilito dalla normativa vigente<sup>2</sup>, relativamente a:

- spazi dell'organismo edilizio e/o delle sue pertinenze sia della singola unità immobiliare sia comuni a più unità immobiliari;
- spazi esterni<sup>3</sup>.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

I livelli di prestazione sono articolati in:

- ACCESSIBILITÀ<sup>4</sup>, cioè possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'organismo edilizio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia: l'accessibilità consente nell'immediato la totale fruizione dell'organismo edilizio e delle sue unità immobiliari;
- VISITABILITÀ<sup>5</sup>, cioè possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi per attività principale e secondaria come il soggiorno o il pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una parte dell'organismo edilizio o delle sue unità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- ADATTABILITÀ<sup>5</sup>, cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'adattabilità rappresenta quindi un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi art.1 del D.P.R. 24/7/1996, n.503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedere " principali riferimenti normativi" nell'ALLEGATO A/2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi art.4.2 del D.M. 14 giugno 1989, n.236.

| ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7 | <b>7.1</b> <sup>A</sup> | AGGIORNATO AL:<br>20/12/1999 |  |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|

La soluzione progettuale, fermi restando i livelli richiesti dalla normativa e il rispetto delle prescrizioni descrittive relative ai singoli spazi ed elementi normati, garantisce l'effettivo soddisfacimento dell'esigenza.

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 °COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando nella progettazione<sup>5</sup> e realizzazione<sup>6</sup> dell'opera, in relazione alla destinazione d'uso, alla tipologia di organismo edilizio, allo spazio, alla componente tecnologica e al tipo d'intervento<sup>7</sup>, sono garantiti uno o più dei livelli richiesti dalla normativa vigente sopraindicati e sono rispettate le vigenti disposizioni procedurali<sup>8</sup>.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 1.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti i livelli di cui al punto precedente, nella misura stabilita dalla vigente normativa<sup>3</sup> in relazione alla tipologia di intervento (ed allo spazio interessato dall'intervento),

**DM 236/89, capo III, art.7:** "Le specificazioni contenute nel capo IV all'art.8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art.9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In questo caso, la dichiarazione di cui all'art.1, comma 4 della L.13/89 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art.1 della legge (L.13/89). Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.(omissis) ".

Art.10, DM 236/89: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

În particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio."

Vedere inoltre anche l'art.20, del DPR 503/96.

<sup>6</sup> Art.6 - L.13/89: "L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art.2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art.18 della legge 2-2-1974, n.64.

Resta ferma l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'art.17 della stessa legge 2-2-1974,

Art.7 - L.13/89: "L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art.2 (L.13/89) non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'art.26 della L.47/85, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto art.26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

Qualora le opere di cui al comma 1(precedente) consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'art.48 della L.457/78 e succ. modific.ed integraz. (N.d.r. Oggi Dichiarazione di inizio attività)".

Si riporta nell'ALLEGATO A/2 in "PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI" una tabella allo scopo di indicare, a titolo esemplificativo, i riferimenti normativi in materia, in funzione della tipologia degli edifici e del tipo d'intervento.

<sup>8</sup> Art.24, L.104/92: " (omissis) … Il rilascio della concessione o autorizzazione per le opere di cui al primo comma è subordinato alla verifica di conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato del comune. … (omissis - vedi art.11, DM 236/89)" Art.11, DM 236/89: " Il Sindaco (n.d.r - oggi tale competenza è del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, della L.127/97così come int. e modif.) nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità (n.d.r. - certificato di conformità edilizia ai sensi della L.R. 33/90 così come modif. ed int.) deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L.13/89, art.1 - La PROGETTAZIONE deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'acceso ai piani superiori, ivi compresi servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge."

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.1 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali<sup>9</sup>. Le eventuali possibilità di deroga<sup>10</sup> dal rispetto dei precedenti livelli di prestazione sono specificate dalla normativa vigente, così come la possibilità di derogare altre normative al fine di consentire il rispetto del requisito.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per gli interventi di cui all'art.2, della L.13/89, nel caso in cui l'immobile: 1) sia soggetto a vincolo di cui all'art.1 della legge 29/6/1939, n.1497; 2) sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089, le rispettive autorizzazioni di cui all'art.7 della L.1497/39 e all'art.13 della L.1089/39 possono essere negate solo ove non sia possibile realizzare le opere senza pregiudizio del bene tutelato. Vedere in particolare gli artt.4 e 5 della L.13/89.

<sup>10</sup> DEROGHE:

<sup>-</sup> art.7 - DM 236/89: ....(omissis) Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art.1, comma 3, della legge (L.13/89) sono ammesse deroghe alle nome del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal comune per l'istruttoria dei progetti."

<sup>-</sup> art.3 - L. 13/89 : " ... (omissis) Le opere di cui all'art.2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt.873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i

fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune."

<sup>-</sup> art.19, L.503/1996: "... ( omissis) Le prescrizioni del presente regolamento sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art.1 della legge 26/06/1939, n. 1497 e dell'art.2 della legge 01/06/1939, n.1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art.22. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite dall'art.7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989, n.236 purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art.4 dello stesso decreto .

## Assenza di barriere architettoniche

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il progettista allega:

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ degli elaborati alle disposizioni adottate<sup>1</sup>,
- ELABORATI TECNICI ai sensi di legge;
- RELAZIONE<sup>2</sup>.

I suddetti allegati costituiscono la **PROGETTAZIONE** necessaria ai sensi della normativa vigente ed evidenziano (con riferimento ai livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità<sup>3</sup>) le soluzioni progettuali e le opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici previsti allo scopo e i materiali (eventuali **soluzioni tecniche certificate**) di cui è previsto l'impiego.

Nel caso di edifici esistenti in cui siano proposte soluzioni alternative a quelle delle norme vigenti, la relazione illustra tali soluzioni alternative e dimostra l'equivalente o migliore livello del requisito ottenibile<sup>4</sup>.

#### A LAVORI ULTIMATI

Il requisito, con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia, è verificato da:

 GIUDIZIO SINTETICO <sup>5</sup>espresso sulla base di un'ispezione dettagliata tesa ad accertare, eventualmente con misure, la realizzazione delle soluzioni descritte in fase progettuale, specialmente nel caso in cui sia stata utilizzata una soluzione tecnica alternativa<sup>6</sup>.

Nel caso si sia utilizzata, in sede progettuale, una SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA, il giudizio è supportato anche dalla **certificazione** del produttore dei materiali e componenti utilizzati.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art.1, comma 4, L.13/89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel caso di opere interne ex art.26, L.47/85, ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.13/89 (barriere architettoniche) la relazione tiene il luogo della dichiarazione di conformità.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'art.7 e 10 del DPR 236/89, dell'art.19 del D.P.R.503/96.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.104/92, il Comune può richiedere che il giudizio sintetico sia espresso in forma di perizia giurata.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi dell'art.7, comma 7.2 del DPR 236/89.

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta la seguente tabella allo scopo di indicare, a titolo esemplificativo, i riferimenti normativi in materia, in funzione della tipologia degli edifici e del tipo d'intervento.

| TIPOLOGIA EDIFICI                                                                                                                                                                                                                                              | NUOVA COSTRUZIONE E<br>INTERVENTI DI CUI AL 1 °COMMA DELL'ART.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 °COMMA DELL'ART.91                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (comprese le istituzioni scolastiche, prescolastiche e d'interesse sociale)  SPAZI SCOPERTI PUBBLICI O DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI                                                                                 | <ul> <li>L.30 marzo 1971, n.118, art.27</li> <li>L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma 1</li> <li>DPR 24 luglio 1996, n.503, art.1-Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.1 e art.2</li> </ul> | <ul> <li>L.30 marzo 1971, n.118, art.27</li> <li>L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma2 e 3</li> <li>DPR 24 luglio 1996, n.503</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.3</li> </ul>                                                                                        |
| EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI E NON,<br>COMPRESI QUELLI DI EDILIZIA<br>RESIDENZIALE CONVENZIONATA                                                                                                                                                               | <ul> <li>L.9 gennaio 1989, n.13</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.1 e art.2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>L.9 gennaio 1989, n.13, dall'art.2 all'art.7</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP.22 giugno 1989, n.1669, art.3</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE<br>PUBBLICA SOVVENZIONATA ED<br>AGEVOLATA                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>L.9 gennaio 1989, n.13</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.1 e 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>L.9 gennaio 1989, n.13 dall'art.2 all'art.7</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.3</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEGLI<br>EDIFICI PRIVATI E DI QUELLI SOGGETTI<br>AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br>SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA                                                                                                                   | <ul> <li>L.9 gennaio 1989, n.13</li> <li>D.M. 14 giugno 1989, n.236</li> <li>Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.1 e art.2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SPAZI ESTERNI PUBBLICI  EDIFICI RURALI sedi di:  - riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti;  - circoli privati  - attività di ristorazione  - attività ricettive  - attività aperte al pubblico  - villaggi turistici e campeggi | _ L.24.7.1996, n.503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Circolare Regione Emilia Romagna, n.19 del 24 aprile 1995: Indirizzi in materia igienico-edilizia in applicazione della legge regionale 28 giugno1994, n.26 sull'esercizio dell'agriturismo     L. 9 gennaio 1989, n.13 dall'art.2 all'art.7     D.M. 14 giugno 1989, n.236     Circolare Min.LL.PP. 22 giugno 1989, n.1669, art.3 |

## Disponibilità di spazi minimi

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Gli spazi per attività principale e secondaria dell'organismo edilizio devono rispondere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un'adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio, tenuto conto:

- delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti che le persone devono compiere in relazione alle attività abitative o lavorative previste;
- della dotazione di attrezzature.

In particolare per la funzione residenziale devono essere prese in considerazione almeno le esigenze relative alle sequenti attività:

SPAZI PER ATTIVITÀ PRINCIPALI: – riposo e sonno

preparazione e consumo dei cibi

soggiornostudio

SPAZI PER ATTIVITÀ SECONDARIA:

cura e igiene della persona

guardaroba

- fruizione degli spazi aperti come ad esempio balconi, terrazze,

ecc.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni di cui all'art. 84 e tutti gli spazi dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze.

Il requisito è articolato rispetto alla destinazione d'uso in:

- RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA (funzioni di cui all'art. 8.4, comma 4, lettera A e D, per quest'ultima limitatamente alla funzione abitativa)
- RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

## R.C.: 7.2.1- Funzione abitativa

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6

ALTEZZA UTILE (Hu), ALTEZZA VIRTUALE<sup>1</sup>

L'altezza utile o virtuale degli spazi è una caratteristica dimensionale correlata alla disponibilità di adeguate cubature d'aria (volume utile - Vu).

Nel caso di soffitti orizzontali si fa riferimento all'altezza utile (Hu).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entrambe definite all'art. 2.4.9 del presente R.U.E.

Nel caso di soffitti non orizzontali si fa riferimento all'altezza virtuale e non vanno computate nella superficie del locale<sup>2</sup> o nel volume utile le parti dello spazio aventi altezza minima inferiore a m 1,80. Tali parti, pur potendo non essere chiuse con opere murarie o arredi fissi (soprattutto se interessate da superfici ventilanti o illuminanti) devono essere opportunamente evidenziate negli elaborati di progetto, al fine di verificare la compatibilità della superficie e della forma residua dello spazio (stanza) con lo svolgimento delle attività previste.

#### Valori minimi previsti:

- m 2,40 per spazi chiusi per attività secondaria; per spazi chiusi di pertinenza dell'organismo edilizio, comprese le autorimesse ad uso privato<sup>3</sup>; per i soppalchi relativamente all'altezza delle parti sovrastanti e sottostanti. Sono esclusi gli spazi per salette condominiali o per locali assimilabili;
- m 2.70<sup>4</sup> per gli spazi chiusi per attività principale, per gli spazi chiusi di circolazione e collegamento riferiti sia alla singola unità immobiliare che comuni a più unità immobiliari e per le salette condominiali o per locali assimilabili.

Non è consentito l'uso abitativo di locali interrati o seminterrati (vedi definizioni all'art. 2.4.11 del presente RE).<sup>5</sup>

#### SUPERFICI E VOLUMI

Gli spazi per attività principale e secondaria degli alloggi devono rispondere per forma e dimensione alle esigenze funzionali, rispettando in particolare le superfici minime indicate dalla vigente normativa <sup>6</sup> e le esigenze di utenti con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale, qualora si tratti di spazi accessibili o visitabili (si veda R.C.7.2).

Ogni locale adibito ad attività principale deve avere una superficie non inferiore a m² 9. **Tutte le unità** abitative devono avere una camera da letto con superficie maggiore o uguale a m² 14.

E' ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura purché realizzate in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio soggiorno (m² 14) e purché sia rispettato il R.C.3.10.1.

Tutti gli alloggi, compresi i monolocali, dovranno essere dotati di almeno una stanza da bagno direttamente illuminata e ventilata dall'esterno completa di WC, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia con parametri di ventilazione e illuminazione naturali pari ad almeno 1/12 della superficie utile con un minimo di  $0.6~\text{m}^2$ .

Qualora la superficie sia inferiore a m² 4,50 con un lato minimo di m 0,9 dovrà essere allegata scheda di arredabilità che illustri la composizione e la disposizione degli impianti idrosanitari installati.

Il disimpegno, quando previsto, dovrà avere una superficie minima di m² 1,20 con lato minore di almeno m 0,9, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 13/89.

Ulteriori servizi igienici dovranno avere superficie non inferiore a m<sup>2</sup> 1,20 con lato minore non inferiore a m 0,9 e disimpegno di almeno pari dimensioni se aperti su vani adibiti ad attività principali. Oltre al primo bagno con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, ulteriori servizi igienici possono essere privi di illuminazione naturale; in tal caso dovrà essere comunque assicurato un ricambio

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai fini del rispetto delle superfici minime richiamate al punto successivo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da dimensionare anche nel rispetto della normativa per la prevenzione degli incendi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> vedi DM 5/7/1975 art. 1; vedi anche il DM 9/6/1999 e l'art. 43 della L 457/78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi definizioni all'art. 2.4.8 del presente R.U.E.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il punto 2 del D.M.5.7.1975 indica che "Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di m<sup>2</sup>14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno m<sup>2</sup> 14."

d'aria non inferiore a 10 volumi/ora temporizzato ad almeno tre minuti dopo lo spegnimento dell'illuminazione interna e con espulsione all'esterno.

I servizi igienici non possono avere accesso da locali adibito ad attività principale se non attraverso un antibagno o un disimpegno.

Nelle unità edilizie con più servizi igienici è ammesso l'accesso diretto al secondo bagno dalla camera da letto.<sup>4</sup>

I servizi igienici dovranno avere pavimenti e pareti rivestiti di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza da terra di almeno m. 2,00.

Ogni alloggio monolocale, per una persona, deve avere una superficie utile (Su)<sup>7</sup> minima pari a m<sup>2</sup> 28, nel caso di spazi con soffitti non orizzontali il volume utile (Vu)<sup>8</sup> minimo è di m<sup>3</sup> 76.

Nel caso di alloggio monolocale per due persone la superficie utile minima è di m<sup>2</sup> 38.

Non può essere computata, ai fini della determinazione della superficie minima prevista per gli alloggi monolocale, la superficie utile del soppalco.

La superficie dei soppalchi non deve eccedere 1/3 del locale.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 8.6

Per gli interventi che mantengono la destinazione d'uso è consentito conservare le esistenti altezze utili o virtuali, anche se inferiori alle altezze utili o virtuali stabilite al punto precedente, qualora non s'intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi<sup>9</sup>. Nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli richiesti per le nuove costruzioni

Negli edifici destinati in prevalenza a residenza dotati di sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n°11/98 potranno essere rispettati i seguenti parametri:

- l'altezza media di m 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di m 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni, e rispostigli. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa;
- il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.

Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde, fermo restando il rispetto del vincolo edilizio eventualmente previsto in PSC, RUE o POC, relativamente agli aspetti paesaggistici, ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.

Non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività principale con altezza utile o virtuale inferiore a m 2.40 o secondaria con altezza utile o virtuale inferiore a m 2.20 <sup>10</sup>.

La realizzazione di soppalchi è ammessa quando:

 la proiezione della superficie utile del soppalco sul locale sottostante non eccede un terzo della superficie utile dello stesso;

135

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Definita come all'art. 2.4.4 del presente RUE.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Definito come all'art. 2.4.11 del presente R.U.E.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per vincoli oggettivi s'intendono quelli ex L1089/1939, D.Lgs 42/2004, vincoli di PSC, RUE, POC, al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo ovvero vincoli di salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti ai sensi dell'art. 36 della LR 47/1978 e s.m. Per l'agriturismo è consentito derogare ai limiti di altezza delle norme vigenti (L.R. 26/94).

<sup>10</sup> vedi anche l'art. 7.8 del presente R.U.E.

AGGIORNATO AL: A/17.2 ALLEGATO **FAMIGLIA REQUISITO COGENTE:** 20/12/1999

- nel caso di soffitti orizzontali, l'altezza utile è ≥ m 2.40 ;
- nel caso di soffitti inclinati, l'altezza minima è > m 1.80 e l'altezza virtuale è > m 2.40;
- lo spazio occupato dallo stesso è aperto sullo spazio sottostante<sup>13</sup>,
- l'altezza utile o l'altezza virtuale della parte dello spazio non soppalcato è ≥ a m 2.70;
- lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisiti relativi all'illuminazione naturale e alla ventilazione 14.

L'AUTORIMESSA, di capacità inferiore a 9 autovetture, è ammessa quando:

- l'altezza utile è > m 2.00 ;
- è rispettata la normativa per la prevenzione degli incendi 15.

## R.C.: 7.2.2 - Tutte le altre funzioni.

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 °COMMA DELL'ART. 87

Gli spazi devono rispondere per forma e dimensioni a esigenze funzionali, rispettare i minimi funzionali di seguito specificati, le prescrizioni dimensionali definite dalla normativa igienico-sanitaria vigente<sup>16</sup>. ALTEZZA UTILE (Hu), ALTEZZA VIRTUALE 17

Fermo restando quanto indicato al 3º comma art. 86, sono dimensionate in relazione alle specifiche attività lavorative da svolgere, ma non devono essere inferiori a :

- m 2.70 per gli spazi principali destinati ad ufficio o ad aziende commerciali<sup>18</sup> e per gli spazi per attività secondaria assimilabili a mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone (vedi schema di scomposizione del sistema ambientale nella parte V del presente RE), gli spogliatoi;
- m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti;
- m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone, ecc.

SUPERFICI E VOLUMI

Gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo vanno dimensionati in relazione allo specifico tipo di lavoro da svolgere, nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (con un minimo di m<sup>2</sup> 14; la superficie degli spazi adibiti ad ufficio non deve essere inferiore m<sup>2</sup> 6 per addetto con un minimo di m<sup>2</sup> 9.

I SERVIZI IGIENICI, in particolare, dovranno avere superficie utile > m<sup>2</sup> 1.2, con lato minore non inferiore a m 0.9 oltre a possedere le caratteristiche indicate nel successivo requisito R.C.7.3.2<sup>19</sup>.

Quando l'accesso avviene da un locale adibito ad attività principale, da locali mensa o spogliatoio i servizi igienici dovranno essere accessibili attraverso un antibagno . Dovranno in ogni caso essere presenti wc con accesso indipendente dagli spogliatoi . I wc dovranno essere separati a tutta altezza fra di loro e rispetto all'antibagno, eventualmente anche con sopraluce fisso.

 $<sup>^{13}</sup>$  in tal caso dovrà essere garantito contestualmente anche il rispetto del RC 4.1 - SICUREZZA CONTRO LE CADUTE .

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Si veda RC 3.6 - ILLUMINAMENTO NATURALE e il RC 3.10 - VENTILAZIONE.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> veda il R.C.2.1

<sup>16</sup> Particolare indicazioni sul modo di realizzare gli spazi e sui materiali e accorgimenti da usare sono contenute nella normativa vigente relative l'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si ricorda che influiscono contemporaneamente anche altri requisiti del presente regolamento edilizio.

Entrambe definite al punto 2.4.9 del presente R.U.E.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Vedi D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.16.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Vedere il RC 7.3 - CARATTERISTICHE E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEGLI SPAZI.

| ALLEGATO | A / 1 | FAMIGLIA 7 | REQUISITO COGENTE: | 7.2 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |  |
|----------|-------|------------|--------------------|-----|---------------------------|--|
|----------|-------|------------|--------------------|-----|---------------------------|--|

LE DOCCE dovranno avere superficie minima di  $m^2$  1.60 comprensiva dello spazio necessario per rivestirsi .

I REFETTORI dovranno avere superficie minima di m2 1,2 per addetto con un minimo di m2 6 per i primi 3 addetti.

GLI SPOGLIATOI dovranno avere superficie minima di m2 1,2 per addetto con un minimo di m2 6 per i primi 3 addetti.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche indicate al punto precedente, una volta valutato quanto disposto dal 3°comma dell'art. 8.6. Negli interventi senza cambio della destinazione d'uso possono essere mantenute altezze e superfici esistenti, qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro<sup>20</sup>.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 20}$  Vanno tenute presenti le possibilità di deroga offerte dal D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.15.

|          | A / O | 7          |                    | 7.0 | AGGIORNATO AL: |  |
|----------|-------|------------|--------------------|-----|----------------|--|
| ALLEGATO | A/Z   | FAMIGLIA / | REQUISITO COGENTE: | 1.4 | 20/12/1999     |  |

## Disponibilità di spazi minimi

## IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista riporta sugli elaborati grafici e nella relazione di progetto le dimensioni planimetriche, altimetriche, di volume e di superficie dei singoli spazi (PROGETTAZIONE).

#### A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** di quanto realizzato al progetto, eventualmente supportata da misurazioni in opera.

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| D.M. Sanità 05/7/75       | Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all'altezza  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                           | minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione  |
| L.5/8/1978, n.457, art.43 | Norme per l'edilizia residenziale.                                           |
| L.R. 9/11/1984, n. 48     | Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia  |
|                           | pubblica                                                                     |
| L.R. 28/6/1994, n.26      | Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi    |
|                           | per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8.         |
| L.R. 6/04/1998, n.11      | Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.                                   |
| D.M. Sanità 9/6/1999      | Modificazioni in materia di altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari |
|                           | principali dei locali d'abitazione                                           |
| D.P.R.27/4/1955, n.547    | Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro                   |
| D.P.R.19/3/1956, n.303    | Norme generali per l'igiene del lavoro                                       |
| D.Lgs.19/9/1994, n.626    | Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della            |
|                           | sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro                  |
| D.Lgs 19/3/1996, n.242    | Modifiche e integrazioni al D.Lgs.626/94                                     |
| D.P.C.M. 22/12/1989       | Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni |
|                           | concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per         |
|                           | anziani non autosufficienti non assimilabili a domicilio o nei servizi       |
|                           | semiresidenziali                                                             |
| D.P.R. 14/1/1997          | Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per         |
|                           | l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e    |
|                           | private.                                                                     |

ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.3 AGGIORNATO AL: 20/12/1999

## Dotazioni impiantistiche minime

#### **ESIGENZE DA SODDISFARE**

Gli spazi devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste. La posizione delle attrezzature impiantistiche deve garantire l'effettiva possibilità d'uso<sup>1</sup>.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le funzioni dell'art. 8.4; inoltre il requisito si articola in:

- **RC 7.3.1:** per quanto riguarda la FUNZIONI ABITATIVE E ASSIMILABILI(art. 8.4, comma 4, lettere A, E, e D, per quest'ultima limitatamente alla funzione abitativa)
- RC 7.3.2: per quanto riguarda TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

## R.C.: 7.3.1- Funzioni abitative e assimilabili

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6.

Il requisito si ritiene soddisfatto quando gli spazi dell'organismo edilizio, in funzione dell'attività svolta negli stessi, sono dotati almeno dei seguenti impianti:

CUCINA (spazio per attività principale):

- un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la regolazione della temperatura da parte dell'utente (miscelatore) e per la regolazione della portata;
- un terminale (collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile) dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento con un'eventuale lavastoviglie, se l'installazione non è prevista in altro locale apposito all'interno dell'alloggio;
- due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie;
- un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato (la cucina deve essere dimensionata per contenere almeno un lavello di m. 1.20 x 0.60);
- terminali per l'erogazione di gas per il collegamento con l'apparecchiatura cucina e, ove sia presente, con la caldaia dell'impianto termico;
- una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d'aria tale da ottenere il numero di ricambi d'aria idoneo<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Si veda ad esempio il RC 3.10 – VENTILAZIONE, oltre a quanto previsto dal D.M. 21.4.93, approvazione delle tabelle UNI - CIG 7129/92, R.C.4.2 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti a gas per uso domestico).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oltre a garantire la sicurezza degli utenti, ottenuta rispettando il R.C. 4.1.

| ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: | 7.3 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |  |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------|--|
|----------------------------------------------|-----|---------------------------|--|

impianto elettrico progettato e realizzato secondo la normativa vigente<sup>3</sup>.

#### BAGNO (spazio per attività secondaria):

- tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell'acqua potabile calda e fredda per l'erogazione di un'adeguata quantità d'acqua con temperatura regolabile da parte dell'utente (miscelatore). Per i "bagni ridotti" occorre il relativo terminale se non è prevista la vasca.
- un terminale, a servizio del water, per l'erogazione di una quantità d'acqua tale da garantire la pulizia del water stesso (possibilmente regolabile);
- un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio dell'alloggio);
- tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia;
- un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali;
- un terminale per lo scarico della lavatrice, se è previsto l'approvvigionamento idrico per la stessa;.
- i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto doccia devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nel bagno "ridotto");
- impianto elettrico progettato e realizzato secondo le norme vigenti.

Sono fatte salve le normative specifiche per l'edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo<sup>5</sup>.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche di cui al punto precedente, una volta valutato quanto disposto dal 3°comma dell'art.91.

## R.C.: 7.3.2- Tutte le altre funzioni

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 8.6.

Il requisito si ritiene soddisfatto se gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dell'organismo edilizio possiedono le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente<sup>6</sup>.

In particolare i SERVIZI IGIENICI devono:

- avere un water e un lavabo; quest'ultimo può anche essere collocato nel locale antibagno;
- essere dotati almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso un antibagno (dove è collocato di norma il lavabo)

140

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, il RC 4.2 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI e il RV 7.3 - DOTAZIONE DI SPAZI PER AUMENTARE IL BENESSERE E IL SENSO DI SICUREZZA.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per bagno ridotto s'intende il secondo bagno di un alloggio in cui esista già un bagno dotato di water, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia (vedi DM 5.7.1975)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si vedano i PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NELL'ALLEGATO A/2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Particolare indicazioni di come dovranno essere realizzare gli spazi, con quali materiali e accorgimenti, sono disciplinati dalla normativa igienico-sanitaria vigente.

AGGIORNATO AL: A/17.3 7 ALLEGATO **FAMIGLIA REQUISITO COGENTE:** 20/12/1999

- essere distinti per sesso<sup>7</sup>;
- essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente
- avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti;
- avere almeno un terminale di alimentazione di acqua intercettabile;
- essere raggiungibili con percorsi coperti;
- essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 5 (o frazione di 5)<sup>7</sup> persone occupate e contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l'acqua potabile calda e fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata, collocate in comunicazione con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti per sesso;
- gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta da normativa vigente<sup>8</sup> in rapporto alla specifica attività.

La MENSA, Il LOCALE o la ZONA DI RISTORO dovranno avere:

- dimensione in rapporto al numero di utenti;
- essere realizzati nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono nel fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli intervalli e le pause di lavoro;

Per L'AMBULATORIO negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa vigente<sup>9</sup>.

Per l'EDILIZIA SPECIALE e per ATTIVITÀ SPECIFICHE valgono le disposizioni normative vigenti in materia: nei casi non contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione agli specifici obiettivi di progettazione.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL'ART. 8.6

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche precedentemente indicate, una volta valutato quanto disposto dal 3 comma dell'art. 8.610.

Salvo le deroghe ammesse dall'art.16 del D.Lgs.19.3.1996, n.242.

Si vedano ad esempio il RC 7.1 - ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE e il RC 7.2 DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI (FRUIBILITÀ).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vedere l'art.30 del DPR 303/56.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Va tenuto conto anche delle possibilità di deroga, con conseguente adozione di misure alternative, previste dall'art.15 del D.Lgs.242/96, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza competente per territorio.

|  | ALLEGATO A / 2 | FAMIGLIA 7 | REQUISITO COGENTE: 7.3 | AGGIORNATO AL: 20/12/1999 |
|--|----------------|------------|------------------------|---------------------------|
|--|----------------|------------|------------------------|---------------------------|

## Dotazioni impiantistiche minime

#### **IN SEDE PROGETTUALE**

Il progettista verifica i livelli di prestazione del requisito, evidenziando negli elaborati grafici e nella relazione allegata al progetto, gli impianti da realizzare, i relativi terminali, gli ingombri fisici e funzionali (PROGETTAZIONE).

#### A LAVORI ULTIMATI

Il controllo della rispondenza del requisito si basa su:

 GIUDIZIO SINTETICO espresso sulla base di un'ispezione dettagliata tesa ad accertare la realizzazione delle soluzioni descritte in sede progettuale.

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| D.M. Sanità 5/7/75                                              | Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione   |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| L.R. 30/11/1982, n. 42                                          | "Classificazione delle aziende alberghiere" ALLEGATO modificato con L.R.18/01/82, N. 5 e L.R.14/06/84, N.30.                                               |  |
| L.R. 7/1/1985, n. 1,<br>modificata con L.R. 21/12/1987, n. 41   | Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.  41                                                                                              |  |
| L.R. 25/8/1988, n. 34,<br>modificata con L.R. 02/08/1997, n. 27 | Disciplina della gestione della struttura ricettiva extralbelghiera                                                                                        |  |
| D.Lgs.19/9/1994 n.626                                           | Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro                              |  |
| D.Lgs.19/3/1996 n.242                                           | Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/1994                                                                                                               |  |
| L.R. 28/6/1994 n. 26                                            | Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8.             |  |
| R.R.3/5/1996 n.11                                               | Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art.20, comma 3, della L.R. 28/06/94, n. 26.               |  |
| Deliberazione del C.R.                                          | Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture                                                                               |  |
| del 15/12/1998, n. 1051                                         | adibite a soggiorni permanenti e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza sul loro esercizio (art.3 L.R. 25/10/97, n. 34) |  |
| D.M.9/6/1999                                                    | Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione .                                       |  |

## **PARTE III**

## **REQUISITI VOLONTARI**

Ai sensi dell'art. 1.11, comma 3, delle NdA del RUE, la presente parte può essere modificata con semplice delibera del Consiglio Comunale in recepimento di eventuali aggiornamenti o modifiche regionali, o comunque per apportarvi modifiche a livello comunale.

Tali modifiche non costituiscono variante al RUE.

| P.V.1 - Prerequisito                                                                                                                | P.V.1   | "Analisi del sito"                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |         | (complementare ai requisiti delle famiglie 6, 8, 9)                              |
| FAMIGLIA 3                                                                                                                          | R.V.3.1 | Temperatura superficiale nel periodo invernale                                   |
| Benessere ambientale                                                                                                                | R.V.3.2 | Riverberazione sonora                                                            |
| FAMIGLIA 6 Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (per quanto non disciplinato nel corrispondente requisito cogente) | R.V.6.1 | Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare al      |
|                                                                                                                                     |         | seguente)                                                                        |
|                                                                                                                                     | R.V.6.2 | Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare al         |
|                                                                                                                                     |         | precedente)                                                                      |
|                                                                                                                                     | R.V.6.3 | Risparmio energetico nel periodo invernale                                       |
|                                                                                                                                     | R.V.6.4 | Protezione dai venti invernali                                                   |
|                                                                                                                                     | R.V.6.5 | Ventilazione naturale estiva                                                     |
|                                                                                                                                     | R.V.6.6 | Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva                           |
|                                                                                                                                     | R.V.6.7 | Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua               |
| FAMIGLIA 7<br>Fruibilità di spazi e<br>attrezzature                                                                                 | R.V.7.1 | Accessibilità all'intero organismo edilizio                                      |
|                                                                                                                                     | R.V.7.2 | Arredabilità                                                                     |
|                                                                                                                                     | R.V.7.3 | Dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza         |
| FAMIGLIA 8<br>Uso razionale delle risorse<br>idriche                                                                                | R.V.8.1 | Riduzione del consumo di acqua potabile                                          |
|                                                                                                                                     | R.V.8.2 | Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle          |
|                                                                                                                                     |         | coperture                                                                        |
|                                                                                                                                     | R.V.8.3 | Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie                                |
| FAMIGLIA 9 Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione                                                      | R.V.9.1 | Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e |
|                                                                                                                                     |         | delle finiture                                                                   |
|                                                                                                                                     | R.V.9.2 | Asetticità                                                                       |
|                                                                                                                                     | R.V.9.3 | Riciclabilità dei materiali da costruzione                                       |

# I Requisiti Volontari nel presente RUE sono i seguenti:

# P.V.1 - Prerequisito "Analisi del sito"

(complementare ai requisiti delle famiglie 6, 8, 9)

Allegato 1 – Linee guida per la redazione della documentazione di Analisi del Sito

Allegato 2 – Diagramma a blocchi degli agenti fisici e dei fattori ambientali

# Famiglia 3 – Benessere ambientale

R.V.3.1 – Temperatura superficiale nel periodo invernale

R.V.3.2 – Riverberazione sonora

# Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

(per quanto non disciplinato nel corrispondente Requisito Cogente)

R.V.6.1 – Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare al seguente)

R.V.6.2 – Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare al precedente)

R.V.6.3 – Risparmio energetico nel periodo invernale

R.V.6.4 – Protezione dai venti invernali

R.V.6.5 – Ventilazione naturale estiva

R.V.6.6 – Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva

R.V.6.7 – Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua

# Famiglia 7 – Fruibilità di spazi e attrezzature

R.V.7.1 – Accessibilità all'intero organismo edilizio

R.V.7.2 – Arredabilità

R.V.7.3 – Dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza

# Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche

R.V.8.1 – Riduzione del consumo di acqua potabile

R.V.8.2 – Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

R.V.8.3 – Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie

# Famiglia 9 – Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione

R.V.9.1 – Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture

R.V.9.2 – Asetticità

R.V.9.3 – Riciclabilità dei materiali

## **PREREQUISITO**

Collegato alle famiglie 6, 8, 9

P.V. 1

### ANALISI DEL SITO

## Esigenza da soddisfare:

La scelta dei Requisiti volontari bioclimatici ed ecosostenibili da verificare nell'organismo edilizio e di cui garantire la conservazione nel tempo è coerente con le caratteristiche e con i dati di progetto tratti dall'analisi del sito.

L'analisi del sito è la prima indispensabile fase di un processo di progettazione bioclimatica-ecosostenibile: essa è necessaria per acquisire le informazioni ed i dati per soddisfare i requisiti volontari.

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                 | NOTE                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                          | 1.Fase del processo edilizio interessata                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                          | <ul> <li>Progetto urbanistico (scala urbana e particolareggiata);</li> <li>progettazione architettonica/preliminare.</li> </ul> |  |  |
| 2.Campo di applicazione                                                                                                  | Le funzioni sono individuate all'art. 78 del RE tipo                                                                            |  |  |
| Tutte le funzioni.                                                                                                       | (Del. G.R. 268/2000) o all'art. 2 LR 46/88.                                                                                     |  |  |
| 3. Spazi o elementi del complesso insediativo,                                                                           | Vedi figura 1 nella parte V del RE tipo (Del. G.R.                                                                              |  |  |
| dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati                                                              | 268/2000).                                                                                                                      |  |  |
| <ul> <li>Complesso edilizio insediativo.</li> <li>Spazi e pertinenze dell'organismo edilizio aperti e chiusi.</li> </ul> |                                                                                                                                 |  |  |

## 4. Livello di prestazione per le nuove costruzioni

Esauriente caratterizzazione del sito oggetto dell'intervento per quanto riguarda gli **agenti fisici** caratteristici riportati in nota a fianco.

Gli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito sono gli elementi che, letteralmente, agiscono sull'opera/edificio da realizzare condizionando il progetto edilizio: essi sono perciò elementi attivi del sito e sono spesso direttamente dati di progetto.

L'analisi del sito va estesa ad un intorno opportunamente individuato dal progettista, più ampio dell'area oggetto dell'intervento, salvo indicazioni specifiche contenute nelle linee guida di cui all'ALLEGATO 1 al presente prerequisito.

L'analisi comprende tutti gli **agenti fisici** caratteristici del sito indipendentemente dalla scelta dei requisiti volontari bioclimatici-ecosostenibili, in quanto ha la funzione di guidare la scelta dei medesimi requisiti volontari:

- per gli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito che non incidono direttamente sui requisiti volontari prescelti è sufficiente un'analisi semplificata;
- per gli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito interferenti direttamente con requisiti prescelti l'analisi deve determinare con sufficiente precisione i fattori necessari alle verifiche progettuali.

Non sono incentivabili i Requisiti volontari delle famiglie 6, 8 e 9 in assenza dell'analisi del sito riferita almeno agli **agenti fisici** caratteristici direttamente

Fra gli elementi oggetto dell'analisi del sito possono essere chiaramente distinti due diverse categorie (vedi le linee guida dell'Allegato 1): gli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito (1. clima igrotermico e precipitazioni, 2. Disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, 3. Disponibilità di luce naturale, 4. clima acustico, 5. Campi elettromagnetici) necessari alla progettazione dell'organismo edilizio ed i <u>fattori ambientali</u> (aria; ciclo dell'acqua/bilancio idrico; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; ambiente naturale ed ecosistemi; paesaggio e aspetti storico tipologici) influenzati positivamente o negativamente dal progetto.

Vedi ALLEGATO 1 - Linee guida per la redazione della documentazione di Analisi del Sito.

Il Clima igrotermico e le precipitazioni interferiscono con i requisiti:

- RV3.1 Temperatura superficiale nel periodo invernale;
- RV6.1 Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo;
- RV6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale;
- RV6.3 Risparmio energetico nel periodo

## **PREREQUISITO**

Collegato alle famiglie 6, 8, 9

P.V. 1

ANALISI DEL SITO

interferenti con i requisiti.

Non è mai richiesta l'analisi dei <u>fattori ambientali</u>, per la quale si rimanda alle normative urbanistiche vigenti ed agli eventuali studi di impatto ambientale (vedi anche L.R.9/99).

invernale;

- RV6.4 Protezione dai venti invernali;
- RV6.5 Ventilazione naturale estiva;
- RV6.6 Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva;
- RV6.7 Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua;
- RV8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile;
- RV8.2 Recupero per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture;
- RV8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie;
- RV9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture:
- RV9.2 Asetticità.

# La Disponibilità di fonti energetiche rinnovabili interferisce con i requisiti:

- RV6.1 Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo;
- RV6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale;
- RV6.3 Miglioramento del risparmio energetico;
- RV6.7 Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua;
- RV8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile;
- RV8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie.

Disponibilità di luce naturale.

Clima acustico.

Campi elettromagnetici.

In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti cogenti:

Il **Clima igrotermico e precipitazioni** interferisce con i requisiti:

- RC3.8 Temperatura interna;
- RC3.9 Temperatura superficiale;
- RC3.10 Ventilazione.

# La Disponibilità di fonti energetiche rinnovabili interferisce con i requisiti:

- RC 6.1 Contenimento consumi energetici.
- La **Disponibilità di luce naturale** interferisce con i requisiti:
- RC3.6 Illuminamento naturale;
- RC3.7 Oscurabilità.

## Clima acustico.

I Campi elettromagnetici interferiscono con il requisito RC 3.1 Controllo delle emissioni dannose.

|                  | PREREQUISITO                    |  |
|------------------|---------------------------------|--|
|                  | Collegato alle famiglie 6, 8, 9 |  |
| P.V. 1           |                                 |  |
| ANALISI DEL SITO |                                 |  |

# ALLEGATO 1 - Linee guida per la redazione della documentazione di Analisi del Sito.

Come evidenzia il diagramma a blocchi dell'ALLEGATO 2 al presente prerequisito, gli elementi oggetto dell'analisi del sito possono essere distinti in

- agenti fisici caratteristici del sito,
- fattori ambientali.

Gli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito sono gli elementi che agiscono sull'opera/edificio da realizzare, condizionando il progetto edilizio e divenendo dati del progetto. La conoscenza degli agenti fisici caratteristici del sito è necessaria per:

- l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche al fine di realizzare il benessere ambientale (igrotermico, visivo, acustico, etc.);
- l'uso razionale delle risorse idriche;
- soddisfare le esigenze di benessere, igiene e salute (disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici, accesso al sole, al vento, ecc.).

I <u>fattori ambientali</u> sono invece quegli elementi dell'ambiente che vengono influenzati dal progetto. Non sono perciò, di norma, dati di progetto ma piuttosto elementi di attenzione o componenti dello studio di impatto ambientale (SIA) eventualmente da effettuare per l'opera da progettare ai sensi delle normative vigenti (es.: qualità delle acque superficiali o livello di inquinamento dell'aria). La conoscenza dei fattori ambientali interagisce con i requisiti legati alla salvaguardia dell'ambiente durante la vita dell'opera progettata:

- salvaguardia della salubrità dell'aria;
- salvaguardia delle risorse idriche;
- salvaguardia del suolo e del sottosuolo;
- salvaguardia del verde e del sistema del verde;
- salvaguardia delle risorse storico culturali.

Si ritiene importante segnalare come, nel processo progettuale, i requisiti legati alla salvaguardia dell'ambiente definiscano gli <u>obiettivi</u> di eco-sostenibilità del progetto ma che questi obiettivi, per essere raggiunti, debbano basarsi sui dati ricavati da una specifica <u>analisi del sito</u> (vedi diagramma a blocchi dell'Allegato 2 al presente prerequisito).

Di seguito vengono riportati alcuni elementi di metodo per la redazione della documentazione di Analisi del Sito in riferimento agli <u>agenti fisici</u> caratteristici del sito, mentre per i fattori ambientali, non essendone richiesta l'analisi, si rimanda alle normative vigenti <sup>1</sup>.

Direttiva 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttiva 96/61/CE, Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Direttiva 97/11/CE, Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Legge 8/7/86, n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. D.P.C.M. 27/12/88, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

D.P.R. 27 aprile 1992, Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni.

D.P.R. 12 aprile 1996, Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda in particolare:

|        | PREREQUISITO  Collegato alle famiglie 6, 8, 9 |  |
|--------|-----------------------------------------------|--|
| P.V. 1 |                                               |  |

ANALISI DEL SITO

1. <u>Clima Igrotermico e precipitazioni</u>
Vanno reperiti i dati relativi alla **localizzazione geografica** dell'area di intervento (latitudine, longitudine e altezza sul livello del mare).

In secondo luogo vanno reperiti i **dati climatici** (si vedano la norma UNI 10349, i dati del Servizio meteorologico dell'ARPA, le cartografie tecniche e tematiche regionali, ecc.):

- andamento della temperatura dell'aria: massime, minime, medie, escursioni termiche;
- andamento della pressione parziale del vapore nell'aria;
- andamento della velocità e direzione del vento:
- piovosità media annuale e media mensile:
- andamento della irradiazione solare diretta e diffusa sul piano orizzontale;
- andamento della irradianza solare per diversi orientamenti di una superficie;
  - caratterizzazione delle ostruzioni alla radiazione solare (esterne o interne all'area/comparto oggetto di intervento).

I dati climatici disponibili presso gli uffici meteorologici possono essere riferiti:

- ad un particolare periodo temporale di rilevo dei dati;
- ad un "anno tipo", definito su base deterministica attraverso medie matematiche di dati rilevati durante un periodo di osservazione adeguatamente lungo;
- ad un "anno tipo probabile", definito a partire da dati rilevati durante un periodo di osservazione adeguatamente lungo e rielaborati con criteri probabilistici.

Gli elementi reperiti vanno adattati alla zona oggetto di analisi per tenere conto di elementi che possono influenzare la formazione di un microclima caratteristico:

- topografia: altezza relativa, pendenza del terreno e suo orientamento, ostruzioni alla radiazione solare ed al vento, nei diversi orientamenti;
- relazione con l'acqua;
- relazione con la vegetazione;
- tipo di forma urbana, densità edilizia, altezza degli edifici, tipo di tessuto (orientamento edifici nel lotto e rispetto alla viabilità, rapporto reciproco tra edifici), previsioni urbanistiche.

Alcuni dati climatici (geometria della radiazione solare, irradianza solare) sono utili anche per l'analisi della disponibilità di luce naturale di cui al punto 3 c).

## 2. Disponibilità di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili

Va verificata la possibilità di sfruttare fonti energetiche rinnovabili, presenti in prossimità dell'area di intervento, al fine di produrre energia elettrica e calore a copertura parziale o totale del fabbisogno energetico dell'organismo edilizio progettato (si vedano le fonti informative del punto 1 ed eventuali fonti delle aziende di gestione dei servizi a rete). In relazione alla scelta progettuale vanno valutate le potenzialità di:

sfruttamento dell'energia solare (termico/fotovoltaico) in relazione al clima ed alla disposizione del sito (vedere punti 1 e 3);

sfruttamento energia eolica in relazione alla disponibilità annuale di vento (vedi punto 1);

sfruttamento di eventuali corsi d'acqua come forza elettromotrice (vedere anche punto 7);

sfruttamento di biomassa (prodotta da processi agricoli o scarti di lavorazione del legno a livello locale) e biogas (produzione di biogas inserita nell'ambito di processi produttivi agricoli);

possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento urbane esistenti;

possibilità di installazione di sistemi di microcogenerazione e teleriscaldamento.

E' poi utile un bilancio delle emissioni di CO2 evitate attraverso l'uso delle energie rinnovabili individuate.

## 3. Disponibilità di luce naturale

Si valuta la disponibilità di luce naturale (a e b) e la visibilità del cielo attraverso le ostruzioni (c).

 a) valutazione del modello di cielo coperto standard CIE; per la determinazione dei livelli di illuminamento in un'area si definisce il modello di cielo (visto come sorgente di luce) caratteristico di quel luogo, determinando la distribuzione della luminanza della volta celeste specifica del luogo (in assenza di quello specifico del sito si assume come riferimento il cielo standard della città nella quale si progetta);

# **PREREQUISITO** Collegato alle famiglie 6, 8, 9 P.V. 1

ANALISI DEL SITO

- b) valutazione del modello di cielo sereno in riferimento alla posizione del sole per alcuni periodi dell'anno (per esempio uno per la stagione fredda, gennaio, uno per la stagione calda, luglio); la posizione apparente del sole viene determinata attraverso la conoscenza di due angoli, azimutale e di altezza solare, variabili in funzione della latitudine e longitudine e consente di valutare la presenza dell'irraggiamento solare diretto, la sua disponibilità temporale e nonché gli angoli di incidenza dei raggi solari sulla zona di analisi (raggi solari bassi o alti rispetto all'orizzonte).
- valutazione della visibilità del cielo attraverso le ostruzioni esterne L'analisi delle ostruzioni è già stata richiamata al punto 1 – clima igrotermico e precipitazioni:
  - ostruzioni dovute all'orografia del terreno (terrapieni, rilevati stradali, colline, ecc.);
  - ostruzioni dovute alla presenza del verde (alberi e vegetazione che si frappongono tra l'area ed il cielo), con oscuramento variabile in funzione della stagione (alberi sempreverdi o a foglia caduca);
  - ostruzioni dovute alla presenza di edifici, esistenti o di futura realizzazione secondo la vigente pianificazione urbanistica generale o attuativa.

## Clima acustico

Occorre reperire la zonizzazione acustica del Comune ai sensi della "Legge quadro sull'inquinamento acustico", n.447 del 1995 e i relativi decreti attuativi e della relativa normativa regionale, al fine di valutare la classe acustica dell'area di intervento e quella delle aree adiacenti. Successivamente occorre la rilevazione strumentale dei livelli di rumore esistenti con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore; valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);

## 5. <u>Campi elettromagnetici</u>

Per un intorno di dimensioni opportune (sotto specificate) è necessario analizzare:

- se sono presenti conduttori in tensione (linee elettriche, cabine di trasformazione, ecc);
- se sono presenti ripetitori per la telefonia mobile o radio. Nel caso di presenza di queste sorgenti sarà necessaria un'analisi più approfondita volta ad indagare i livelli di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico degli utenti del progetto con particolare riferimento ai limiti di legge (si vedano il D.M. 381/98 e la L.R. 30/2000).

In particolare, per le sorgenti elettriche, si consiglia l'analisi dei livelli di esposizione in presenza di conduttori che distino dall'area di intervento meno di:

- 100 m nel caso di linee elettriche aeree ad altissima tensione (200 380 kV);
- 70 m nel caso di linee elettriche aeree ad alta tensione (132 150 kV);
- 10 m nel caso di linee elettriche aeree a media tensione (15 30 kV);
- 10 m nel caso di cabine primarie:
- 5 m nel caso di cabine secondarie (cabine di trasformazione MT/BT).

In caso di presenza di sorgenti elettriche entro le distanze indicate sarà necessario valutare, attraverso prove sperimentali, i livelli del campo elettrico e magnetico attraverso misure in continuo su un periodo di almeno 12 ore o comunque in corrispondenza dei momenti di massimo carico del conduttore.

Vista la facilità con cui il campo elettrico è schermato dall'involucro edilizio, sarà possibile limitare le misure alle aree ove è prevista permanenza prolungata di persone all'esterno (giardini, cortili, terrazzi).

|                  | PREREQUISITO  Collegato alle famiglie 6, 8, 9 |   |
|------------------|-----------------------------------------------|---|
| P.V. 1           |                                               | 1 |
| ANALISI DEL SITO |                                               |   |

Nel caso di **antenne per la telefonia mobile**, dovranno essere presi in considerazione gli impianti ricadenti entro un raggio di 200 m dall'area oggetto di intervento.

I rilievi di campo elettromagnetico andranno effettuati per un arco di tempo significativo (almeno 24 ore) o in corrispondenza del periodo di maggior traffico telefonico. I rilievi dovranno essere effettuati secondo il D.M. 381/98.

|                  | PREREQUISITO |                                 |  |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|
|                  |              | Collegato alle famiglie 6, 8, 9 |  |
| P.V. 1           |              |                                 |  |
| ANALISI DEL SITO |              |                                 |  |

# Allegato 2

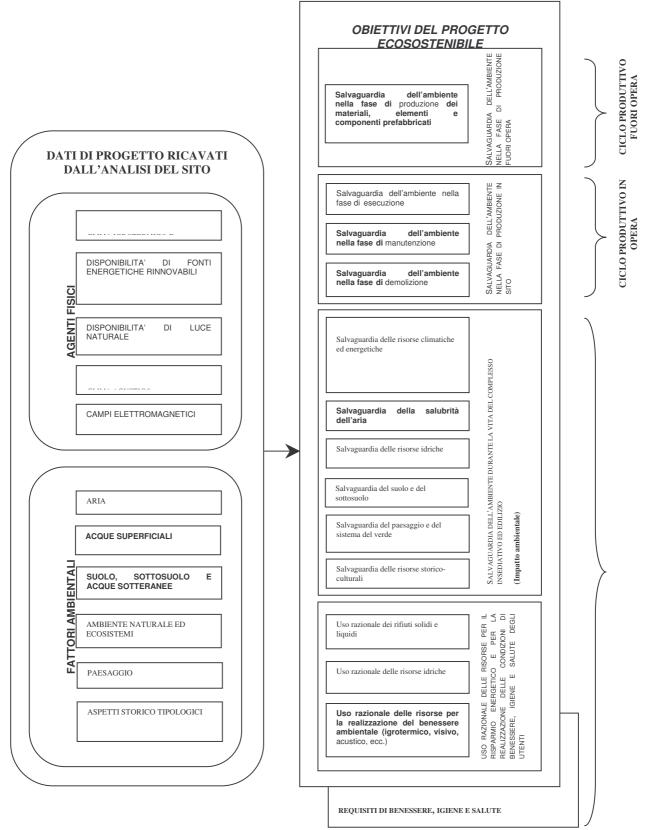

## FAMIGLIA 3 – BENESSERE AMBIENTALE

R.V. 3.1

## TEMPERATURA SUPERFICIALE NEL PERIODO INVERNALE

**Esigenza da soddisfare:** Il controllo della temperatura superficiale concorre al soddisfacimento dell'esigenza di benessere termoigrometrico.

Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di:

- limitare i disagi avvertiti quando le superfici dello spazio abitato irradiano energia termica ad una temperatura sensibilmente differente rispetto a quella dell'aria interna dello spazio stesso;
- limitare i disagi provocati da una eccessiva disuniformità delle temperature radianti delle superfici dello spazio;
- limitare i disagi provocati dal contatto con pavimenti troppo caldi o troppo freddi;
- impedire la formazione di umidità superficiale non momentanea.

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> <li>Progettazione esecutiva, compresa la progettazione degli impianti di riscaldamento.</li> <li>Realizzazione.</li> <li>Manutenzione degli impianti.</li> <li>Gestione degli impianti tecnologici.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – Collaudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Funzione abitativa (lettera A), funzione abitativa della lettera D, funzioni della lettera B con esclusione delle funzioni produttive, funzioni alberghiere (lettera E).                                                                                                                                                                                                                                                 | Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Per la funzione abitativa: <ul> <li>spazi dell'organismo edilizio per attività principale e secondaria;</li> <li>spazi di circolazione e collegamento della singola unità immobiliare.</li> </ul> </li> <li>Per le altre funzioni: <ul> <li>spazi per attività principale con permanenza di persone.</li> </ul> </li> </ul> | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.  4.Operatore del processo edilizio interessato                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista dell'impianto termico.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa che gestisce la manutenzione dell'edificio.</li> <li>Impresa che gestisce gli impianti tecnologici dell'edificio.</li> </ul>                                                             |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - La temperatura delle pareti opache è contenuta entro l'intervallo di ± 3°C rispetto alla temperatura dell'aria interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>La temperatura delle chiusure trasparenti è contenuta in un intervallo di ± 5 °C rispetto alla temperatura dell'aria interna.</li> <li>La disuniformità delle temperature tra le pareti opache di uno spazio è contenuta entro ± 2 °C.</li> <li>Nelle pareti interessate da canne fumarie è tollerata una variazione di temperatura fino a +2 °C.</li> <li>La temperatura di progetto dei pavimenti è compresa fra 19 °C e 26 °C.</li> </ul>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# FAMIGLIA 3 – BENESSERE AMBIENTALE

# R.V. 3.1

# TEMPERATURA SUPERFICIALE NEL PERIODO INVERNALE

| 6.Livello di prestazione per interventi sul                               |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente |                                                                                            |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni, nei limiti                    |                                                                                            |
| dell'art. 81 del R.E.T.                                                   |                                                                                            |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al                   |                                                                                            |
| modello di scomposizione del sistema ambientale                           |                                                                                            |
| (complesso insediativo, organismo edilizio e relative                     |                                                                                            |
| pertinenze)                                                               |                                                                                            |
| Ammessa una tolleranza di +3 °C per la temperatura                        |                                                                                            |
| dei pavimenti dei bagni.                                                  |                                                                                            |
| The particular and outgrant                                               | 8.Interferenza con altri requisiti                                                         |
|                                                                           | - R.V.6.3 Risparmio energetico nel periodo                                                 |
|                                                                           | invernale.                                                                                 |
|                                                                           | In presenza di RE comunale adeguato al RET                                                 |
|                                                                           | regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si                                         |
|                                                                           | dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:                                          |
|                                                                           | – R.C.3.2 Smaltimento degli aeriformi;                                                     |
|                                                                           | - R.C.3.9 Temperatura superficiale;                                                        |
|                                                                           | - R.C.6.1 Risparmio energetico.                                                            |
| 9.Metodi di verifica progettuali                                          | · V                                                                                        |
| Si calcola la temperatura superficiale $\vartheta_i$ delle partizioni     |                                                                                            |
| e delle chiusure secondo il metodo del R.C.3.9                            |                                                                                            |
| "Temperatura superficiale" del Regolamento Edilizio                       |                                                                                            |
| tipo (Del. G.R. 268/2000).                                                |                                                                                            |
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                                   |                                                                                            |
| Si eseguono le misure della temperatura dell'aria e                       |                                                                                            |
| della temperatura superficiale secondo i metodi dei                       |                                                                                            |
| requisiti R.C.3.8 e R.C.3.9 del RET.                                      |                                                                                            |
| E' ammessa nella prova una tolleranza di +3 °C                            |                                                                                            |
| rispetto al livello indicato al punto 5.                                  | 11 Condition amonto da nanto dell'estenza                                                  |
|                                                                           | 11.Condizionamento da parte dell'utenza Possibilità dell'utente di regolare la temperatura |
|                                                                           | dell'aria interna.                                                                         |
|                                                                           | Utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo                                         |
|                                                                           | edilizio.                                                                                  |
|                                                                           | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                          |
|                                                                           | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                                        |
|                                                                           | complementari)                                                                             |
|                                                                           | Servizi di manutenzione e di gestione degli impianti.                                      |
|                                                                           | Utili capitolati di appalto per i servizi di gestione e                                    |
|                                                                           | manutenzione degli impianti.                                                               |
|                                                                           | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                                                   |
|                                                                           | caratteristici del sito                                                                    |
|                                                                           | Elevato condizionamento da parte di:                                                       |
|                                                                           | <ul><li>clima igrotermico;</li></ul>                                                       |
|                                                                           | – disponibilità di fonti energetiche rinnovabili                                           |
|                                                                           | (soleggiamento).                                                                           |
|                                                                           | 14.Condizionamento da parte del contesto                                                   |
|                                                                           | socioeconomico, a scala anche urbana e urbanistico                                         |
|                                                                           | – <i>No</i> .                                                                              |

# ${\bf FAMIGLIA} \ \ {\bf 3-BENESSERE} \ {\bf AMBIENTALE}$

R.V. 3.2

# RIVERBERAZIONE SONORA

**Esigenza da soddisfare:** Evitare i disagi provocati da una cattiva audizione controllando il tempo di riverberazione negli spazi destinati ad attività collettive e al collegamento.

| riverberazione negli spazi destinati ad attività collettive e al collegamento.                                                                         |                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CDECIEICA DI DDECTAZIONE                                                                                                                               | NOTE                                                                                                                             |  |  |  |
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                               | NOTE  1.Fase del progetto edilizio interessata                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | - Progettazione architettonica/preliminare.                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | - Progettazione esecutiva.                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | – Realizzazione.                                                                                                                 |  |  |  |
| 2.Campo di applicazione                                                                                                                                | Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del.                                                                         |  |  |  |
| Funzione abitativa (lettera A), funzioni della lettera B                                                                                               | G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                 |  |  |  |
| (limitatamente alle direzionali, finanziarie,                                                                                                          |                                                                                                                                  |  |  |  |
| assicurative), funzioni alberghiere (lettera E).                                                                                                       |                                                                                                                                  |  |  |  |
| 3.Spazi o elementi del complesso insediativo,<br>dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze<br>interessati                                        | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000. |  |  |  |
| - Spazi ad uso comune per attività collettive (sale                                                                                                    |                                                                                                                                  |  |  |  |
| riunioni e spazi assimilabili).                                                                                                                        |                                                                                                                                  |  |  |  |
| - Spazi di circolazione e collegamento comuni a più                                                                                                    |                                                                                                                                  |  |  |  |
| unità immobiliari .                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | 4. Operatore del processo edilizio interessato                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | - Progettista architettonico.                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | – Impresa esecutrice.                                                                                                            |  |  |  |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Il parametro di misura è il tempo di riverberazione che                                                                                                |                                                                                                                                  |  |  |  |
| è il tempo necessario affinché il livello di pressione                                                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |
| sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha                                                                                                  |                                                                                                                                  |  |  |  |
| nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di                                                                                                        |                                                                                                                                  |  |  |  |
| funzionare.                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Il tempo di riverberazione, per le frequenze di riferimento 250, 500, 1000, 2000, 4000 HZ, deve essere contenuto entro i limiti massimi ricavabili dai |                                                                                                                                  |  |  |  |
| grafici dell'allegato 1 al presente requisito, in funzione del volume dell'ambiente.                                                                   |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Nella figura 1 è riportato il grafico del tempo di riverberazione massimo ammesso in funzione del                                                      |                                                                                                                                  |  |  |  |
| volume dello spazio, riferito alla frequenza di 2000 Hz.                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Dalla figura 2 si ricavano i tempi di riverberazione massimi ammessi per le restanti frequenze di riferimento, procedendo in questo modo:              |                                                                                                                                  |  |  |  |
| *                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <ul> <li>si fissa sull'asse orizzontale uno dei sopraindicati<br/>valori di frequenza e sull'asse verticale si legge il</li> </ul>                     |                                                                                                                                  |  |  |  |
| valore del fattore moltiplicativo corrispondente a                                                                                                     |                                                                                                                                  |  |  |  |
| quella frequenza;                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <ul> <li>moltiplicando questo fattore per il tempo di</li> </ul>                                                                                       |                                                                                                                                  |  |  |  |
| riverberazione precedentemente ricavato sul                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |
| grafico n.1 (per 2000 Hz) si ottiene il tempo di riverberazione massimo ammesso per la frequenza                                                       |                                                                                                                                  |  |  |  |
| in oggetto;                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |
| - si ripete l'operazione per tutte le frequenze di                                                                                                     |                                                                                                                                  |  |  |  |
| riferimento.                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |  |  |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |
| patrimonio edilizio esistente                                                                                                                          |                                                                                                                                  |  |  |  |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni, con i limiti                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |  |
| di cui al 3° comma dell'art. 81 del RET (aggiornato con del. G.R. 268/2000).                                                                           |                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |  |  |  |



# 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)

Il requisito si riferisce a parti comuni dell'organismo edilizio perché il livello di riverberazione (tempo di riverberazione) è in funzione del volume dello spazio.

## 8.Interferenza con altri requisiti

 R.V.9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture.

## 9.Metodi di verifica progettuale

RIVERBERAZIONE SONORA

Esistono un metodo di calcolo ed una soluzione conforme.

## A) Metodo di calcolo

Il seguente metodo presenta il vantaggio di una ragionevole semplicità e può essere adottato per ambienti aventi volume non superiore a 5.000 m<sup>3</sup> Calcolare il tempo di riverberazione, T, con la formula:

 $T = 0.16 \text{ V/}(\Sigma_i \alpha_i S_i)$ 

dove

- T = tempo di riverberazione, [s];
- $V = \text{volume dell'ambiente, } [m^3];$
- $\alpha_i$  = coefficiente di assorbimento,
- $S_i$  = area delle superfici delimitanti l'ambiente in esame, [m<sup>2</sup>].

Nell'Allegato 2 al presente requisito sono riportati i coefficienti di assorbimento α di alcuni materiali.

Dato che il coefficiente di assorbimento  $\alpha$  dipende dalla frequenza, è necessario ripetere il calcolo per tutte le frequenze di riferimento e verificare che i corrispondenti tempi di riverbero siano inferiori a quelli massimi ammessi.

Per ambienti non aventi le caratteristiche di cui sopra sono ammessi altri metodi di calcolo riconosciuti nei testi specializzati, in tale caso si richiede la prova in opera.

## B) Soluzione conforme

Si applica negli spazi in cui l'assorbimento acustico è realizzabile con rivestimento costituito da un solo tipo di materiale fonoassorbente.

Il metodo prevede l'applicazione di pannelli o rivestimenti fonoassorbenti in modo da ricoprire una superficie (pareti, pavimento o soffitto) pari ad una prestabilita percentuale della superficie in pianta dello

Le superfici da ricoprire con materiale assorbente possono essere indifferentemente pareti, soffitto o pavimento.

# FAMIGLIA 3 – BENESSERE AMBIENTALE

# R.V. 3.2

# RIVERBERAZIONE SONORA

| spazio da trattare.                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Il metodo fa riferimento all'indice di assorbimento αw      |                                                                  |
| del materiale impiegato.                                    |                                                                  |
|                                                             |                                                                  |
| Dar il calcala dall'indica evy (cha à indinandanta dalla    |                                                                  |
| Per il calcolo dell'indice αw (che è indipendente dalla     |                                                                  |
| frequenza) si rimanda alla letteratura specializzata        |                                                                  |
| oppure si fa riferimento ai dati certificati dai produttori |                                                                  |
| dei materiali. Nell'Allegato B al presente requisito        |                                                                  |
| sono riportati i valori di αw per alcuni materiali.         |                                                                  |
| Sono possibili tre soluzioni, a seconda dell'indice αw      |                                                                  |
| del materiale fonoassorbente impiegato.                     |                                                                  |
|                                                             |                                                                  |
| αw sup. [%]                                                 |                                                                  |
| soluz. 1 0.25≤αw≤0.5 100%                                   |                                                                  |
|                                                             |                                                                  |
| soluz. 2 0.5≤ αw≤0.9 50%                                    |                                                                  |
| soluz. 3 0.9≤ αw 25%                                        |                                                                  |
| Nella colonna di destra sono indicate le superfici          |                                                                  |
| minime da ricoprire con materiale assorbente, in            |                                                                  |
| percentuale della superficie in pianta.                     |                                                                  |
|                                                             |                                                                  |
| Sono ammessi altri metodi di verifica progettuale           |                                                                  |
| riconosciuti nella manualistica specializzata, in tale      |                                                                  |
| caso si richiede la prova in opera.                         |                                                                  |
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                     |                                                                  |
| 1. La prova in opera è richiesta solo nel caso in cui la    |                                                                  |
| verifica progettuale sia avvenuta con metodi di calcolo     |                                                                  |
| diversi da quelli indicati al punto 9.                      |                                                                  |
| La prova va eseguita secondo la metodologia prevista        |                                                                  |
| dalla norma ISO 3382.                                       |                                                                  |
| 2. Nel caso sia stato seguito il metodo di calcolo          |                                                                  |
| indicato al punto 9 o sia stata adottata la soluzione       |                                                                  |
| conforme è sufficiente la dichiarazione di conformità       |                                                                  |
| da parte del professionista.                                |                                                                  |
| an parte del professionista                                 | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                          |
|                                                             | Utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo               |
|                                                             | edilizio per orientare correttamente la scelta di                |
|                                                             | arredamento e finiture.                                          |
|                                                             | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal                |
|                                                             | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi              |
|                                                             | complementari)                                                   |
|                                                             | Servizi di pulizia degli spazi comuni.                           |
|                                                             | Pulizia e manutenzione dei rivestimenti fonoassorbenti.          |
|                                                             | Utili capitolati di appalto per i servizi (manutenzione).        |
|                                                             |                                                                  |
|                                                             | 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito |
|                                                             | - No.                                                            |
|                                                             | - NO.  14.Condizionamento da parte del contesto                  |
|                                                             | socioeconomico, a scala anche urbana e urbanistico               |
|                                                             |                                                                  |
|                                                             | – <i>No</i> .                                                    |

# ALLEGATO 1 - Tempo di riverberazione

RIVERBERAZIONE SONORA

R.V. 3.2

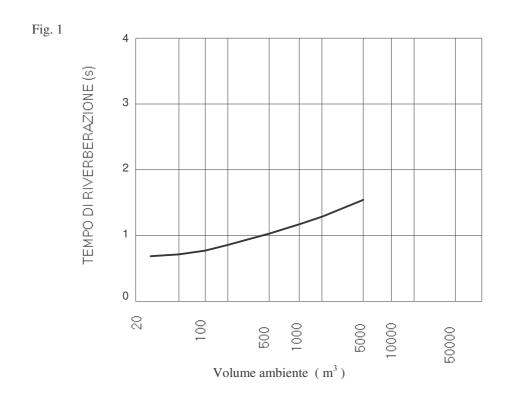

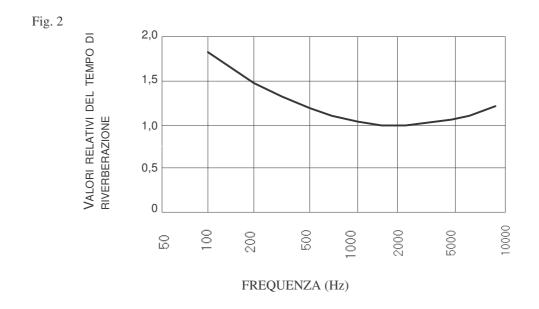

# R.V. 3.2 RIVERBERAZIONE SONORA

Allegato 2 - Valori del coefficiente di assorbimento acustico per alcuni materiali

| Descrizione                                                                                                              | Frequenza (Hz) |       |       | αw    |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                                                                                                          | 250            | 500   | 1000  | 2000  | 4000  |     |
| Pannello in lana di legno mineralizzata, spessore 25 mm applicato a contatto con la parete                               | 0.10           | 0.30  | 0.70  | 0.50  | 0.50  | 0.3 |
| Pannello in lana di legno mineralizzata, spessore 35 mm applicato a contatto con la parete                               | 0.15           | 0.25  | 0.50  | 0.90  | 0.65  | 0.3 |
| Pannello in lana di legno mineralizzata, spessore 50 mm applicato a contatto con la parete                               | 0.25           | 0.65  | 0.60  | 0.55  | 0.90  | 0.5 |
| Pannello rigido in gesso rivestito, spessore 13 mm, con il 18% della superficie perforata, montato a 200 mm dal soffitto | 0.75           | 0.78  | 0.64  | 0.60  | 0.58  | 0.6 |
| Pannello rigido in gesso rivestito, spessore 13 mm, con il 18% della superficie perforata, montato a 58 mm dal soffitto  | 0.40           | 0.63  | 0.82  | 0.64  | 0.43  | 0.6 |
| Linoleum                                                                                                                 | 0.10           | 0.10  | 0.09  | 0.10  | 0.12  | 0.1 |
| Moquette                                                                                                                 | 0.05           | 0.10  | 0.20  | 0.40  | 0.81  | 0.1 |
| Poliuretano espanso, 30 kg/m <sup>3</sup> spessore 13 mm                                                                 | 0.11           | 0.40  | 0.90  | 0.90  | 0.82  | 0.4 |
| Poliuretano espanso, 30 kg/m <sup>3</sup> spessore 60 mm                                                                 | 0.30           | 0.62  | 0.90  | 0.99  | 0.98  | 0.5 |
| Sedia di metallo                                                                                                         | 0.015          | 0.030 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | 0   |
| Sedia imbottita                                                                                                          | 0.23           | 0.37  | 0.27  | 0.25  | 0.25  | 0.3 |
| Sughero                                                                                                                  | 0.04           | 0.08  | 0.12  | 0.03  | 0.10  | 0.1 |
| Tappeto pesante                                                                                                          | 0.20           | 0.25  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.3 |
| Tappeto sottile                                                                                                          | 0.10           | 0.15  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.2 |

R.V. 6.1

# CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (OMBREGGIAMENTO) (COMPLEMENTARE AL R.V.6.2)

**Esigenza da soddisfare:** Evitare il surriscaldamento estivo dell'organismo edilizio utilizzando l'ombreggiamento, senza contrastare l'apporto energetico dovuto al soleggiamento invernale.

| l'ombreggiamento, senza contrastare l'apporto energetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o dovuto al soleggiamento invernale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ST DEST TELEVISIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione urbanistica del complesso insediativo.  - Progettazione architettonica/definitiva.  - Progettazione esecutiva.  - Realizzazione.  - Manutenzione.                                                                                                                                             |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Le funzioni sono individuate all'art. 78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Complesso insediativo.</li> <li>Spazi chiusi e aperti dell'organismo edilizio per attività principale.</li> <li>Pertinenze aperte dell'u.i. o dell'organismo edilizio</li> </ul>                                                              | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista urbanista del complesso insediativo.</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettisti impianti.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa che gestisce la manutenzione dell'edificio.</li> </ul>                                                               |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Nel periodo estivo l'ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti (finestre) delle chiusure esterne degli spazi dell'organismo edilizio destinati ad attività principali è uguale o superiore all'80%. Il livello è verificato alle ore 11,13,15,17 del 25 luglio (ora solare).                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente</b> Come per le nuove costruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)</li> <li>Gli spazi chiusi soddisfano il requisito.</li> <li>Gli spazi aperti e gli elementi di finitura esterni concorrono al soddisfacimento del requisito in modo attivo.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>8.Interferenza con altri requisiti</li> <li>R.V.6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare).</li> <li>R.V.6.5 Ventilazione naturale estiva.</li> <li>In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:</li> </ul> |

R.V. 6.1

# CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (OMBREGGIAMENTO) (COMPLEMENTARE AL R.V.6.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - R.C.3.6 Illuminamento naturale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - R.C.3.10 Ventilazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – R.C.6.1 Risparmio energetico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.Metodi di verifica progettuale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Costruite mediante diagramma solare, assonometria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uso di maschere di ombreggiamento* per il controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | solare o goniometro solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| progettuale di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>orientamento dell'organismo edilizio nel lotto;</li> <li>posizione, dimensione e caratteristiche delle chiusure trasparenti;</li> <li>posizione, dimensione e caratteristiche degli aggetti esterni (**) dell'organismo edilizio e degli elementi di finitura esterni anche mobili (tendoni e schermi verticali);</li> <li>posizione, dimensione e caratteristiche di</li> </ul> | ** A tal proposito si veda anche l'appendice E (Determinazione dei fattori di trasmissione solare delle superfici vetrate) della norma UNI 10344 (Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia).                                                                                                                                                                                                      |
| eventuali elementi di vegetazione nelle pertinenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Metodi di verifica a lavori ultimati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dichiarazione da parte di tecnico abilitato circa la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. Condizionamento da parte dell'utenza Il comportamento dell'utenza è fondamentale per la corretta gestione stagionale o giornaliera di eventuali elementi di finitura mobili (tende da sole, pannelli verticali esterni mobili). Utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | complementari) La conservazione del requisito nel tempo è legata all'efficienza di tutti gli elementi mobili a protezione delle chiusure trasparenti. Servizi complementari di manutenzione del verde condominiale possono contribuire al mantenimento della prestazione. Utili capitolati di appalto per i servizi (manutenzione).                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito Elevato condizionamento da parte di:  - clima igrotermico,  - disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (soleggiamento).  Condizionamento da parte della morfologia naturale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio antropizzato (es., colture; presenza di specie vegetazionali a foglia caduca).  Presenza di manufatti ombreggianti.  - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.Condizionamento da parte del contesto socioeconomico, a scala anche urbana e urbanistico La posizione dell'edificio nel lotto, le caratteristiche e la posizione delle aperture, degli aggetti (cornicioni, balconi, pensiline), degli elementi di finitura e degli elementi di transizione interno-esterno ( es. porticati e                                                                                        |

|          | FAMIGLIA 6 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| R.V. 6.1 |                                                                                |  |
|          | L'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO<br>TO) (COMPLEMENTARE AL R.V.6.2) |  |

| logge) influiscono profondamente sulla definizione del |
|--------------------------------------------------------|
| tipo edilizioe quindi occorre verificare che i vincoli |
| urbanistici e paesistici non impediscano di soddisfare |
| il requisito.                                          |
| Specie vegetazionali e relativa modalità di            |
| collocamento non devono contrastare con eventuali      |
| prescrizioni di piani del verde o di normative         |
| urbanistiche.                                          |

# Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

R.V. 6.2

USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE (COMPLEMENTARE AL R.V.6.1)

**Esigenza da soddisfare:** L'organismo edilizio favorisce l'apporto energetico gratuito del sole nel periodo invernale, pur non impedendo il controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo.

| invernale, pur non impedendo il controllo dell'apporto ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nergenco dovuto ai soleggiamento estivo.                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione urbanistica del complesso insediativo.</li> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> <li>Progettazione esecutiva.</li> <li>Realizzazione.</li> <li>Manutenzione.</li> </ul> |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Complesso insediativo.</li> <li>Spazi chiusi e aperti dell'organismo edilizio per attività principale.</li> <li>Pertinenze aperte dell'u.i. o dell'organismo edilizio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                              |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Il soleggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti (finestre) delle chiusure degli spazi principali dell'organismo edilizio, nel periodo invernale, deve essere uguale o superiore all'80%. Il requisito è verificato alle ore 10, 12, 14 del 21 dicembre (ora solare). In particolari condizioni del sito (presenza di manufatti ombreggianti l'organismo edilizio) il livello è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell'80% di ciascuna delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui va verificato il requisito. | 4. Operatore del processo edilizio interessato  — Progettista urbanista del complesso insediativo.  — Progettista architettonico.  — Progettisti impianti.  — Impresa esecutrice.  — Impresa che gestisce la manutenzione dell'edificio.                      |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente: Uguale al livello per le nuove costruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)  - Gli spazi chiusi realizzano il requisito (soleggiamento chiusure trasparenti).  - Gli spazi esterni e gli elementi di finitura esterna concorrono al raggiungimento del requisito.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

R.V. 6.2

USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE (COMPLEMENTARE AL R.V.6.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.Interferenza con altri requisiti  R.V.6.1 Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare).  R.V.6.3 Miglioramento del risparmio energetico In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:  R.C.3.6 Illuminamento naturale;  R.C.3.7 Oscurabilità;  R.C.3.10 Ventilazione;  R.C.6.1 Risparmio energetico.                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.Metodi di verifica progettuali Uso di maschere di ombreggiamento * per il controllo progettuale di:  - orientamento** dell'organismo edilizio nel lotto;  - posizione, dimensione e caratteristiche** delle chiusure trasparenti;  - posizione, dimensione e caratteristiche degli aggetti esterni** dell'organismo edilizio e di eventuali elementi di finitura esterni;  - posizione, dimensione e caratteristiche di eventuali elementi di vegetazione nelle pertinenze dell'organismo edilizio. | * Costruite mediante diagramma solare o assonometria solare o goniometro solare.  ** L'orientamento dell'o.e., le caratteristiche degli elementi trasparenti delle chiusure (es. forma degli sguinci, orientamento dell'infisso nel piano verticale), il relativo dimensionamento e la localizzazione, la disposizione e dimensione degli aggetti esterni e di eventuali elementi di finitura mobili devono favorire la massima incidenza dei raggi solari nel periodo invernale nell'organismo edilizio.  Il requisito concorre al calcolo del FEN (L. 10/91) relativamente agli apporti gratuiti. |
| 10. Metodi di verifica a lavori ultimati Dichiarazione da parte di tecnico abilitato circa la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. Condizionamento da parte dell'utenza Il comportamento dell'utenza è fondamentale per la corretta gestione stagionale o giornaliera di eventuali elementi di finitura mobili (tende da sole, pannelli verticali esterni mobili). Sono utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari) L'eventuale impresa di manutenzione deve garantire l'efficienza di tutti gli elementi di finitura mobili da manovrare per garantire il soleggiamento invernale anche nel tempo. Utili capitolati di appalto per i servizi di manutenzione. 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elevato condizionamento da parte di:  - clima igrotermico,  - disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (soleggiamento).  Condizionamento da parte della morfologia naturale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio antropizzato (es, colture; presenza di specie vegetazionali a foglia caduca).  Presenza di manufatti ombreggianti.                                                                                                                                                                                                                                                  |

# R.V. 6.2 USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE (COMPLEMENTARE AL R.V.6.1)

| 14.Condizionamento da parte del contesto socio-            |
|------------------------------------------------------------|
| economico, a scala anche urbana e urbanistico              |
| La posizione dell'edificio nel lotto, le caratteristiche e |
| la posizione delle aperture, degli aggetti (cornicioni e   |
| balconi, pensiline) degli elementi di finitura e degli     |
| elementi di transizione interno-esterno ( es. porticati e  |
| logge) influiscono profondamente sulla definizione del     |
| tipo edilizio e quindi possono trovare vincoli nella       |
| pianificazione urbanistica.                                |

R.V. 6.3

# RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE

**Esigenza da soddisfare**: Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti.

|              | ODECHEICA DI DESCRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Fase del progetto edilizio interessata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Progettazione esecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – Realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – Manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – Gestione impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le f<br>G.R  | ampo di applicazione<br>funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dell<br>inte | Spazi o elementi del complesso insediativo,<br>'organismo edilizio (edificio) e pertinenze<br>ressati                                                                                                                                                                                             | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                           |
| Tutt         | i gli spazi chiusi riscaldati.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettisti dell'impianto termico.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa che gestisce la manutenzione dell'edificio.</li> <li>Impresa che gestisce il servizio di assistenza tecnica degli impianti dell'edificio.</li> </ul> |
|              | ivello di prestazione per le nuove costruzioni                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.           | no rispettati tutti i seguenti parametri:<br>coefficiente di dispersione termica Cd non<br>superiore a quello dell'Allegato 1 al presente<br>requisito;<br>negli edifici di categoria E1, dotati di impianto                                                                                      | Il coefficiente di dispersione Cd è calcolato con la formula riportata nell'appendice E della norma UNI 10379.                                                                                                                                                                                                                             |
|              | autonomo o di controllo del calore per singola unità immobiliare, la trasmittanza K non deve essere superiore a 0.8 W/m²°C per i solai e per le pareti divisorie fra unità immobiliari adiacenti; rendimento globale medio stagionale dell'impianto                                               | Le categorie sono definite dall'art. 3 del DPR 412/93.  El = edifici adibiti a residenza e assimilabili.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.           | di riscaldamento non inferiore a 0.75;<br>rapporto tra l'indice volumico degli apporti gratuiti<br>e l'indice volumico delle dispersioni non inferiore<br>a 0.25;                                                                                                                                 | Il rendimento globale medio stagionale $\eta_g$ si calcola secondo la UNI 10348 "Riscaldamento degli edifici.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.           | valore massimo della trasmittanza K delle superfici trasparenti non superiore ai seguenti limiti: $ -  K \leq 2.5 \text{ W/m}^2  ^{\circ}\text{C per la zona climatica D ed} $ $ E; $ $ -  K \leq 2.3 \text{ W/m}^2  ^{\circ}\text{C per la zona climatica F}. $                                  | Rendimenti dei sistemi di riscaldamento".  L'indice volumico degli apporti gratuiti e l'indice volumico delle dispersioni si calcolano secondo la UNI 10379 "Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionato normalizzato. Metodo di                                                                                      |
|              | $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                              | calcolo e verifica."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.           | le strutture di copertura degli edifici a diretto contatto con gli ambienti abitati sottostanti hanno valori di massa superficiale non inferiori a 300 $\text{Kg/m}^2$ .  Hanno inoltre:  trasmittanza $\text{K} \leq 0.43$ per massa superficiale della copertura uguale a 300 $\text{Kg/m}^2$ ; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

R.V. 6.3

# RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE

| <ul> <li>trasmittanza K ≤ 0.70 per massa superficiale ≥ 300 Kg/m².</li> <li>Per valori di m intermedi si effettua l'interpolazione lineare.</li> <li>Nel caso la struttura di copertura non sia a diretto contatto con gli ambienti abitati sottostanti e quindi sia presente una intercapedine o uno spazio fra copertura e ambienti, la prescrizione suddetta non è operante, purché venga garantita un'adeguata ventilazione dell'intercapedine o dello spazio e l'elemento a contatto con l'ambiente abbia una trasmittanza K ≤ 1.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.Livello di prestazione per interventi sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| patrimonio edilizio esistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni.  7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.Interferenza con altri requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 Motodi di vonifico procettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>R.V.6.6 Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva.</li> <li>R.V.6.1 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento estivo.</li> <li>R.V.6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale.</li> <li>In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:</li> <li>R.C.6.1 Risparmio energetico.</li> </ul> |
| <b>9.Metodi di verifica progettuale</b> Il tecnico competente prima dell'inizio dei lavori progetta l'edificio e l'impianto di riscaldamento ai sensi della L. 10/91 rispettando i livelli di cui al punto 5. La relazione tecnica fa specifico riferimento ai livelli richiesti.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per le definizioni e le metodologie di calcolo vedere le note al punto 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Metodi di verifica in opera Dichiarazione di conformità da parte del tecnico competente ai sensi della L.10/91 e dichiarazione di conformità al progetto dell'opera realizzata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. Condizionamento da parte dell'utenza Corretta gestione degli impianti. Sono utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio.  12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari) Eventuali servizi di gestione tecnica degli impianti e di manutenzione dei medesimi.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# FAMIGLIA 6 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE R.V. 6.3 RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE

| Sono utili capitolati di appalto per i servizi complementari (gestione tecnica e manutenzione).  13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito Clima igrotermico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.Condizionamento da parte del contesto socio- economico, a scala anche urbana e urbanistico Presenza di teleriscaldamento. I comuni potranno stabilire, con proprio Regolamento edilizio, di non considerare, nel computo delle superfici lorde, dei volumi lordi e dei rapporti di copertura, la parte di spessore delle chiusure verticali e dei solai superiore eccedente i 30 cm. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà. La facoltà dei comuni si applica, con gli stessi limiti quantitativi, anche al recupero dell'esistente, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti. |

R.V. 6.3

# RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE

## ALLEGATO 1

## TABELLA PER IL CALCOLO DEL CD MASSIMO, IN FUNZIONE DEL RAPPORTO S/V E DELLA **ZONA CLIMATICA**

|       |      | 2    | Zone climatiche | 2    |            |
|-------|------|------|-----------------|------|------------|
|       | D    | D    | E               | E    | F          |
|       | GG1  | GG2  | GG1             | GG2  | GG1        |
| S/V   | 1401 | 2100 | 2101            | 3000 | Oltre 3000 |
| ≤ 0.2 | 030  | 0.26 | 0.26            | 0.23 | 0.23       |
| ≥ 0.9 | 0.75 | 0.60 | 0.60            | 0.55 | 0.55       |

V = volume lordo delle parti di edificio riscaldato.

Per valori intermedi fra 0.2 e 0.9 si procede per interpolazione lineare.

Il Cd massimo per le località con gradi giorno intermedi fra GG1 e GG2 si calcola con la seguente formula:

$$Cd = Cd1 - (Cd1 - Cd2) x$$

$$GG - GG1$$

$$GG2 - GG1$$

Dove:

GG = gradi giorno della località;

Cd1 = coefficiente di dispersione corrispondente ai gradi giorno GG1;

Cd2 = coefficiente di dispersione corrispondente ai gradi giorno GG2.

S = area della superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume riscaldato.

R.V. 6.4

# PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI (COMPLEMENTARE AL R.V.6.5)

**Esigenza da soddisfare:** Diminuire la dispersione di calore nelle pareti maggiormente esposte dell'organismo edilizio proteggendole dai venti invernali, senza tuttavia impedire la ventilazione naturale estiva.

| edilizio proteggendole dai venti invernali, senza tuttavia impedire la ventilazione naturale estiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione urbanistica del complesso insediativo.</li> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> <li>Progettazione esecutiva.</li> <li>Realizzazione.</li> <li>Manutenzione.</li> </ul>                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <ul> <li>3. Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Complesso edilizio insediativo.</li> <li>Spazi aperti di pertinenza dell'organismo edilizio.</li> <li>Spazi chiusi dell'organismo edilizio per attività principale o secondaria.</li> </ul>                                                                                  | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista urbanista del complesso insediativo.</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista dell'impianto termico.</li> <li>Impresa di manutenzione.</li> <li>Gestore dei servizi complementari.</li> </ul>                                                                                                           |  |  |  |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Gli spazi chiusi dell'organismo edilizio destinati ad attività principali hanno le chiusure esterne (pareti) esposte ai venti invernali prevalenti protette da barriere di vegetazione, barriere artificiali ovvero il progetto utilizza la presenza di depressioni del terreno o rilievi naturali o edifici preesistenti per ottenere tale protezione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <b>6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente</b> Uguale al livello per le nuove costruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale<br>nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato<br>con del.G.R.268/2000                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>8.Interferenza con altri requisiti</li> <li>R.V.6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale.</li> <li>R.V.6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale.</li> <li>R.V 6.5 Ventilazione naturale estiva.</li> <li>In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:</li> </ul> |  |  |  |

R.V. 6.4

# PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI (COMPLEMENTARE AL R.V.6.5)

|                                                            | - R.C.3.6 Illuminamento naturale;                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                            | - R.C.3.10 Ventilazione;                                |
|                                                            | - R.C.6.1 Risparmio energetico.                         |
| 9.Metodi di verifica progettuale                           | Vedi P.V.1 Analisi del sito (punto 1, clima             |
| Il progetto contiene l'indicazione della direzione dei     | igrotermico).                                           |
| venti invernali dominanti e prevede barriere di            | Il requisito concorre al calcolo del FEN (L. 10/91)     |
| vegetazione (sempreverdi), barriere naturali o artificiali | relativamente agli apporti gratuiti.                    |
| ovvero valorizza barriere esistenti.                       |                                                         |
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                    |                                                         |
| Dichiarazione da parte di tecnico abilitato circa la       |                                                         |
| conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.    |                                                         |
|                                                            | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                 |
|                                                            | Manutenzione del verde e delle barriere.                |
|                                                            | Sono utili manuali d'uso dell'alloggio e                |
|                                                            | dell'organismo edilizio.                                |
|                                                            | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal       |
|                                                            | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi     |
|                                                            | complementari)                                          |
|                                                            | Eventuali servizi di manutenzione del verde             |
|                                                            | condominiale.                                           |
|                                                            | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                |
|                                                            | caratteristici del sito                                 |
|                                                            | Clima igrotermico, presenza di edifici, di rilievi o    |
|                                                            | barriere naturali (vedi P.V.1 Analisi del sito).        |
|                                                            | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-         |
|                                                            | economico, a scala anche urbana e urbanistico           |
|                                                            | Vincoli urbanistici e paesistici, vincoli dei piani del |
|                                                            | verde potrebbero impedire la scelta di alcune specie    |
|                                                            | sempreverdi o la realizzazione di barriere naturali o   |
|                                                            | artificiali.                                            |

R.V. 6.5

# VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA (COMPLEMENTARE AL R.V.6.4)

**Esigenza da soddisfare:** Raffrescare gli spazi dell'organismo edilizio e diminuire la percentuale di umidità presente al fine di assicurare il benessere igrotermico nel periodo estivo, utilizzando la ventilazione naturale, senza impedire la protezione dai venti invernali.

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progetto urbanistico del complesso insediativo.</li> <li>Progettazione del verde.</li> <li>Progettazione architettonica/preliminare.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>Progettazione esecutiva.</li><li>Manutenzione.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.Spazi o elementi del complesso insediativo,<br>dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze<br>interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Complesso edilizio insediativo.</li> <li>Spazi chiusi e aperti per attività principale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari.</li> <li>Pertinenze chiuse e aperte della singola u.i. o</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dell'organismo edilizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista urbanista.</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista impianti.</li> <li>Impresa di manutenzione.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <ul> <li>5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni</li> <li>Ventilazione incrociata dell'unità immobiliare (riscontro), con captazione dell'aria già raffrescata ovvero con captazione dell'aria dalle facciate esposte alle brezze estive prevalenti</li> <li>e/o</li> <li>predisposizione di sistemi di camini e/o di aperture tra solai funzionali all'uscita di aria calda dall'alto e/o al richiamo di aria fresca da ambienti sotterranei.</li> </ul> | Indispensabile lo studio del clima igrotermico, dell'orografia e del costruito per facilitare l'utilizzo delle brezze prevalenti ed il conseguente corretto orientamento delle aperture dell'edificio e degli eventuali spazi di pre-raffrescamento dell'aria (porticati, logge, ecc.). Vedi P.V.1. ".Analisi del sito" e relative linee guida. |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente  - Come per le nuove costruzioni, nei limiti dell'art. 81 del RE tipo RER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.Interferenza con altri requisiti  R.V. Famiglia 6. In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare anche l'interferenza con i requisiti cogenti:                                                                                                                              |

R.V. 6.5

# VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA (COMPLEMENTARE AL R.V.6.4)

|                                                                      | P.C. 2.6 Illuminamento naturale.                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                      | - R.C.3.6 Illuminamento naturale;                          |
|                                                                      | - R.C.3.10 Ventilazione;                                   |
|                                                                      | - R.c.3.11 Protezione dalle intrusioni di animali          |
|                                                                      | nocivi;                                                    |
|                                                                      | - R.C.6.1 Risparmio energetico.                            |
| 9.Metodi di verifica progettuale                                     |                                                            |
| l livello si ritiene convenzionalmente raggiunto se :                |                                                            |
| - il progetto documenta la ventilazione incrociata dell'unità        |                                                            |
| immobiliare (riscontro):                                             |                                                            |
| - con captazione dell'aria già raffrescata da porticati,             |                                                            |
| gallerie, patii coperti esposti opportunamente;                      |                                                            |
| -con captazione di aria preraffrescata da elementi                   | Uso di diagrammi solari e analisi del clima igrotermico    |
| naturali (superfici d'acqua o boschi);                               | secondo le linee guida allegate al P.V.1 Analisi del sito. |
| - con captazione dell'aria dalle facciate esposte alle               | Vedi Analisi del sito.                                     |
| brezze estive prevalenti (l'Analisi del sito                         |                                                            |
| documenta lo studio dei modelli stagionali di                        |                                                            |
| comportamento delle brezze estive).                                  | Vedi P.V.1 Analisi del sito. Linee guida.                  |
| - le finestre sono dotate di aperture regolabili in più posizioni    |                                                            |
| per garantire all'utenza il controllo della ventilazione;            |                                                            |
| - e/o                                                                |                                                            |
| - il progetto contiene la descrizione dettagliata dei sistemi di     |                                                            |
| camini e/o di aperture tra solai funzionali all'uscita di aria calda |                                                            |
| dall'alto e/o al richiamo di aria fresca da ambienti sotterranei.    |                                                            |
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                              |                                                            |
| Dichiarazione di conformità (da parte di tecnico                     |                                                            |
| abilitato) dell'opera realizzata al progetto approvato.              |                                                            |
|                                                                      | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                    |
|                                                                      | Sono utili manuali d'uso dell'alloggio e                   |
|                                                                      | dell'organismo edilizio per l'efficace gestione delle      |
|                                                                      | aperture delle finestre e dei camini.                      |
|                                                                      | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal          |
|                                                                      | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi        |
|                                                                      | complementari)                                             |
|                                                                      | – Servizi di manutenzione del verde.                       |
|                                                                      | – Servizi di gestione degli impianti tecnici (es.:         |
|                                                                      | camini ventilanti) e servizi di pulizia.                   |
|                                                                      | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                   |
|                                                                      | caratteristici del sito                                    |
|                                                                      | - Presenza di rilievi o elementi naturali, capaci di       |
|                                                                      | pre-raffrescare l'aria.                                    |
|                                                                      | Comportamenti prevalenti delle brezze estive.              |
|                                                                      | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-            |
|                                                                      | economico, a scala anche urbana e urbanistico              |
|                                                                      | Vincoli urbanistici all'orientamento dell'organismo        |
|                                                                      | edilizio nel lotto e all'orientamento delle aperture in    |
|                                                                      | facciata.                                                  |
|                                                                      |                                                            |

R.V. 6.6

# USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

**Esigenza da soddisfare:** L'organismo edilizio è progettato in modo da attenuare i massimi di energia entrante e da aumentare il ritardo con cui le variazioni di temperatura esterna si trasmettono all'interno.

| da aumentare il ritardo con cui le variazioni di temperatu                                                                                           | ra esterna si trasmettono all'interno.                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODECHEICA DI PRECEAZIONE                                                                                                                             | NOTE                                                                                                                                                        |
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                             | NOTE                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | 1. Fase del progetto edilizio interessata                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> </ul>                                                                                                |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>Progettazione esecutiva.</li> </ul>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      | – Realizzazione.                                                                                                                                            |
| 2.Campo di applicazione                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del.                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88.                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 3. Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati                                           | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale<br>nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato<br>con del.G.R.268/2000                       |
| <ul> <li>Spazi chiusi dell'organismo edilizio per attività principale e secondaria.</li> <li>Spazi chiusi di circolazione e collegamento.</li> </ul> |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Spazi chiusi di pertinenza.                                                                                                                          | A Onovatova del processo edilizio interesseta                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> </ul>                         |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni                                                                                                    | impresa esecurice.                                                                                                                                          |
| L'inerzia termica di uno spazio è caratterizzato dal fattore di inerzia termica i: esso misura l'attitudine del                                      | A                                                                                                                                                           |
| contorno opaco di uno spazio ad accumulare calore e a riemetterlo lentamente e con ritardo verso lo spazio stesso.                                   | A caratterizzare l'inerzia termica dello spazio (stanza) concorrono quegli elementi (muri, solai, tramezzi, pavimenti, etc. ), sia interni che esterni, non |
| Il fattore di inerzia termica di ciascuno spazio deve essere $i \ge 1.5 \text{ [m}^2/\text{m}^2\text{]}.$                                            | direttamente irraggiati dal sole in grado di accumulare energia termica e quindi di costituire una sorta di volano.                                         |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| patrimonio edilizio esistente                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni, con le                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| limitazioni di cui all'art. 81 del RET.                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al<br>modello di scomposizione del sistema ambientale                                           |                                                                                                                                                             |
| (complesso insediativo, organismo edilizio e relative                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| pertinenze)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| - No.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>8.Interferenza con altri requisiti</li> <li>R.V.6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale.</li> </ul>                                         |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>R.V.6.1 Controllo dell'apporto energetico da<br/>soleggiamento estivo (ombreggiamento).</li> </ul>                                                 |
|                                                                                                                                                      | In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:             |
|                                                                                                                                                      | <ul> <li>R.C. 3.8 Temperatura dell'aria interna;</li> <li>R.C. 3.9 Temperatura superficiale.</li> </ul>                                                     |
| 9.Metodi di verifica progettuale                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| Ai fini del calcolo vanno considerate tutte le superfici che delimitano lo spazio, (pavimento, soffitto, muri,                                       |                                                                                                                                                             |
| tramezzi, porte etc.) non esposte al sole (ad es. rivolte a                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                      | 150                                                                                                                                                         |

R.V. 6.6

## USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

nord, protette da aggetti e/o schermi, protette da alberi o edifici prospicienti, affacciate su vani scala, ripostigli, ecc.). Si considera protetta dal sole anche la porzione di chiusura compresa tra la sua superficie interna ed un eventuale strato di materiale isolante avente resistenza termica Re > 1.75 m $^2$  °C/W (Re = s/ $\lambda$ ).

 Si determina il coefficiente f della parete, in funzione della massa superficiale m della parete, come nella seguente tabella:

> m superiore o uguale 200 f=1 m tra 200 e 100 f=2/3 m tra 100 e 50 f=1/3 m inferiore o uguale 50 f=0

 Si determina quindi la superficie equivalente delle superfici interne del locale, Sleq, espressa in m², come sommatoria estesa al numero n di partizioni interne e/o chiusure che risultano protette dal sole:

Sleq = S1 • f1 + S2 • f2+...=  $\Sigma$ i • Si • fi

Il fattore di inerzia i é ottenuto dal rapporto fra il valore della superficie lorda equivalente Sleq e la superficie del pavimento del vano Sp:

 $i = Sleq / Sp = (\Sigma i Si \bullet fi) / Sp$ 

Nelle precedenti relazioni:

**Sp** = superficie del pavimento del vano;

S = superfici delle partizioni interne e delle chiusure utilizzate nel calcolo;

**f** = coefficienti calcolati in funzione della massa per unità di superficie;

**m** = massa per unità di superficie delle partizioni interne e/o chiusure (la m da utilizzare nei calcoli è quella specificata nella precedente tabella);

**R** = resistenza termica del rivestimento isolante delle partizioni interne e/o delle chiusure;

s = spessore del rivestimento isolante delle partizioni interne e/o delle chiusure;

 $\lambda$  = conducibilità termica del materiale costituente il rivestimento.

# 10.Metodi di verifica a lavori ultimati

Dichiarazione da parte di tecnico abilitato (che richiede il certificato di conformità edilizia) circa la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

11.Condizionamento da parte dell'utenza

- No.

12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari)

- No.

13.Condizionamenti da parte degli agenti

# FAMIGLIA 6 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE R.V. 6.6 USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

| caratteristici del sito Elevato condizionamento da parte di:  — clima igrotermico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.Condizionamento da parte del contesto socio- economico, a scala anche urbana e urbanistico I Comuni potranno stabilire, con il proprio Regolamento edilizio, di non considerare, nel computo delle superfici lorde, dei volumi lordi e dei rapporti di copertura, lo spessore delle chiusure verticali e dei solai eccedente i 30 cm. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà. La medesima facoltà può essere applicata, con gli stessi limiti quantitativi, anche al recupero dell'esistente, in relazione ai soli spessori aggiunti a quelli esistenti. |

R.V. 6.7

## USO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA

Esigenza da soddisfare: Riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento dell'acqua calda per usi sanitari e per il riscaldamento invernale. SPECIFICA DI PRESTAZIONE NOTE 1.Fase del progetto edilizio interessata Progettazione esecutiva degli impianti. Realizzazione. Manutenzione. 2.Campo di applicazione Le funzioni sono individuate all'art.78 del R.E.T. (Del. G.R. 268/2000) ovvero all'art.2 della L.R.46/88. 3. Spazi o elementi del complesso insediativo, Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000. interessati Impianti di produzione e distribuzione dell'acqua calda e impianti di riscaldamento. 4. Operatore del processo edilizio interessato Progettista impianti. Impresa esecutrice. Impresa che gestisce la manutenzione dell'edificio. Impresa che gestisce gli impianti tecnologici dell'edificio. 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Installazione di impianto a pannelli solari dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivo. Integrazione dell'impianto a pannelli solari con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura (temperatura dell'acqua non superiore a 40 °C). 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente Uguale al livello per le nuove costruzioni. 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio, relative pertinenze e impianti) Nel caso in cui l'impianto di climatizzazione invernale non sia del tipo a bassa temperatura e/o non sia integrato con l'impianto a pannelli solari, il livello di prestazione si intende raggiunto al 50%. 8.Interferenza con altri requisiti - R.V. 6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale. In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con il requisito R.C.6.1 Risparmio energetico. 9.Metodi di verifica progettuale Il calcolo di progetto dell'impianto e la descrizione dettagliata del medesimo evidenziano che l'impianto è

R.V. 6.7

# USO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA

| 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                     |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| dimensionato per raggiungere il livello di prestazione     |                                                                    |
| indicato al punto 5.                                       |                                                                    |
| 10. Metodi di verifica a lavori ultimati                   |                                                                    |
| Dichiarazione di conformità dell'opera realizzata al       |                                                                    |
| progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto ai    |                                                                    |
| sensi della L. 46/90 rilasciata dalla ditta installatrice. |                                                                    |
|                                                            | 11. Condizionamento da parte dell'utenza                           |
|                                                            | Utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo                 |
|                                                            | edilizio perché il comportamento dell'utenza è                     |
|                                                            | fondamentale per la corretta gestione stagionale o                 |
|                                                            | giornaliera degli elementi tecnici.                                |
|                                                            | 12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal                 |
|                                                            |                                                                    |
|                                                            | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                |
|                                                            | complementari)                                                     |
|                                                            | Utili capitolati di appalto per i servizi perché                   |
|                                                            | l'eventuale servizio di gestione tecnica degli impianti e          |
|                                                            | di manutenzione deve garantire l'efficienza di tutti gli           |
|                                                            | elementi.                                                          |
|                                                            | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                           |
|                                                            | caratteristici del sito                                            |
|                                                            | Elevato condizionamento da parte di:                               |
|                                                            | <ul> <li>clima igrotermico,</li> </ul>                             |
|                                                            | <ul> <li>disponibilità di fonti energetiche rinnovabili</li> </ul> |
|                                                            | (soleggiamento).                                                   |
|                                                            | (oologgiamonio).                                                   |
|                                                            | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-                    |
|                                                            | economico, a scala anche urbana e urbanistico                      |
|                                                            | Eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici o                    |
|                                                            |                                                                    |
|                                                            | monumentali all'installazione di pannelli solari.                  |

## FAMIGLIA 7 – FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE

## R.V. 7.1

# ACCESSIBILITÀ ALL'INTERO ORGANISMO EDILIZIO

Esigenza da soddisfare: Migliorare l'accessibilità a tutti gli spazi chiusi e aperti degli organismi edilizi (edifici) e alle relative pertinenze (chiuse e aperte) rispetto ai minimi di legge, in modo da garantire, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungerli, di entrarvi agevolmente e di fruirli in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

| fruirli in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOTE  1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione definitiva (architettonica).  - Progettazione esecutiva (compresa progettazione impianti elettrico e sanitario).  - Manutenzione.  - Gestione servizi complementari all'utenza.                                                                                                                                                                            |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. ovvero dell'art.2 della L.R.46/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Spazi chiusi e aperti per attività principale e secondaria.</li> <li>Spazi di circolazione e collegamento della singola unità immobiliare o comuni a più unità immobiliari.</li> <li>Pertinenze chiuse o aperte della singola unità immobiliare o comuni a più unità immobiliare o comuni a più unità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista strutturale.</li> <li>Progettista impianti elettrici.</li> <li>Progettista impianti sanitari.</li> <li>Progettisti altri impianti tecnici.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa che gestisce servizi di manutenzione.</li> <li>Impresa che gestisce servizi complementari all'utenza.</li> </ul> |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni  1 Per edilizia residenziale destinata ad anziani e a portatori di handicap è assicurata l'accessibilità a tutte le unità immobiliari e a tutti gli spazi dell'organismo edilizio ed inoltre:  1A - ascensore anche per edifici costituiti da soli due piani fuori terra (compreso il piano terra) ed in alternativa servoscala (quando esistano solo due piani fuori terra);  1B - bagno conforme all'art.4 del D.M.236/89 ed inoltre con porta con serratura apribile anche dall'esterno e con piatto doccia a pavimento dotato di sedile ribaltabile;  1C - tutti gli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari, le pertinenze chiuse e aperte comuni a più unità immobiliari ed i relativi | I criteri per valutare l'ammissibilità delle soluzioni alternative a quelle conformi indicate dalla normativa (art.7 del D.M.236/1989) dovrebbero fare riferimento, oltre che alla verifica degli spazi fruitivi di ingombro e manovra, anche alla verifica di parametri come la gradevolezza, il senso di sicurezza dell'utente, la congruità con il contesto d'intervento.                                               |

# FAMIGLIA 7 – FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE

## R.V. 7.1

## ACCESSIBILITÀ ALL'INTERO ORGANISMO EDILIZIO

percorsi di accesso e collegamento, tutti gli spazi di uso collettivo sono un sistema totalmente accessibile ai sensi del D.M.236/89;

1D - nel caso di piani serviti da servoscala, le scale di uso comune alle varie unità immobiliari ed i relativi pianerottoli intermedi, oltre a rispondere ai punti 4.1.10 del D.M.236/89, hanno larghezza sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo di due persone (120 cm al netto dell'ingombro della struttura fissa del servoscala) ed a garantire il passaggio orizzontale di una lettiga con un'inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale (tenuto conto dell'ingombro fisso del servoscala);

1.E – le rampe esterne servite da servoscala sono adeguatamente protette dalle intemperie;

1F – le porte interne alle unità immobiliari hanno luce minima netta di m 0.80.

**2 – Per tutte le altre funzioni** vanno rispettate le prescrizioni indicate ai precedenti punti 1B, 1C, 1D, 1E, 1F e l'accessibilità ai sensi della L.13/89 e del D.M.236/1989 va estesa almeno ad una quantità di unità immobiliari o di spazi superiore a quella indicata dal D.M.236/1989.

# 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente

Uguale al livello per le nuove costruzioni, nei limiti dell'art.81 del Regolamento edilizio tipo regionale, fermo restando che per tutte le soluzioni e specificazioni tecniche indicate dal D.M.236/89 possono essere proposte soluzioni alternative ai sensi dell'art 7 del medesimo decreto.

e manovra, anche alla verifica di parametri come la gradevolezza, il senso di sicurezza dell'utente, la congruità con il contesto d'intervento.

I criteri per valutare l'ammissibilità delle soluzioni

alternative a quelle conformi indicate dalla normativa

(art.7 del D.M.236/1989) dovrebbero fare riferimento,

oltre che alla verifica degli spazi fruitivi di ingombro e

# 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)

- Vedi D.M.236/1989.
- Per gli spazi ad uso collettivo (sale riunioni, locali per servizi comuni come lavanderia, ecc.) è sempre richiesta l'accessibilità.

# 8.Interferenza con altri requisiti

- R.V.7.2 -Arredabilità.

In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:

- R.C.4.2 Sicurezza degli impianti;
- R.C.4.1- Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento;
- R.C.7.1 Assenza di barriere architettoniche;
- R.C.7.2 Disponibilità di spazi minimi;
- R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.

## 9. Metodi di verifica progettuale

Progettazione rispondente all'art.10 del D.M.236/1989 ed alle specifiche del presente requisito volontario, con puntuale indicazione degli spazi e delle unità immobiliari resi accessibili in aggiunta a quelli minimi

R.V. 7.1

ACCESSIBILITÀ ALL'INTERO ORGANISMO EDILIZIO

| richiesti dalla normativa nazionale.                      |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                   |                                                         |
| Giudizio del tecnico abilitato (vedi art.11 del           |                                                         |
| D.M.236/1989), basato sul rispetto dei criteri di         |                                                         |
| progettazione per l'accessibilità di cui all'art.4 del    |                                                         |
| D.M.14.6.1989 n.236 e delle specifiche tecniche di cui    |                                                         |
| al capo IV, nei limiti individuati all'art.7 del medesimo |                                                         |
| decreto.                                                  |                                                         |
|                                                           | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                 |
|                                                           | L'utenza deve avere le informazioni per utilizzare un   |
|                                                           | servoscala o deve avere un aiuto per usarlo.            |
|                                                           | Manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio.  |
|                                                           | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal       |
|                                                           | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi     |
|                                                           | complementari)                                          |
|                                                           | Eventuale servizio di manutenzione-gestione tecnica     |
|                                                           | degli impianti tecnologici dell'edificio.               |
|                                                           | Eventuale servizio di portineria.                       |
|                                                           | Utili capitolati di appalto per i servizi complementari |
|                                                           | (manutenzione)                                          |
|                                                           | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                |
|                                                           | caratteristici del sito                                 |
|                                                           | La progettazione della protezione dalle intemperie di   |
|                                                           | rampe con servoscala va effettuata con riferimento al   |
|                                                           | clima igrotermico.                                      |
|                                                           | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-         |
|                                                           | economico, a scala anche urbana e urbanistico           |
|                                                           | Il requisito assume rilevanza in presenza di:           |
|                                                           | – popolazione anziana;                                  |
|                                                           | – servizi sociosanitari collegati.                      |
|                                                           | Il modo di soddisfare il requisito potrebbe contrastare |
|                                                           | con vincoli urbanistici e di tutela del patrimonio      |
|                                                           | architettonico.                                         |

# R.V. 7.2 ARREDABILITÀ

Esigenza da soddisfare: In tutti gli spazi degli alloggi va garantito un sufficiente grado di arredabilità, tenuto conto dei vincoli edilizi (elementi strutturali e presenza di aperture ed infissi) ed impiantistici (presenza di terminali degli impianti).

Gli spazi devono possedere forme e dimensioni tali da consentire soluzioni di arredo compatibili con la piena fruizione degli spazi, per l'uso a cui sono destinati, da parte della tipologia di utenza prevista

| fruizione degli spazi, per l'uso a cui sono destinati, da pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione architettonica/ definitiva.</li> <li>Progettazione esecutiva (compresa progettazione degli impianti).</li> <li>Manutenzione ordinaria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero dell'art.2 della L.R.46/88).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati</li> <li>Spazi chiusi e aperti* per attività principale.</li> <li>Spazi di circolazione e collegamento.</li> <li>Spazi aperti di pertinenza dell'organismo edilizio (comuni a più unità immobiliari ).</li> <li>Spazi chiusi per attività comuni</li> </ul>                                                                | * E' utile anche garantire l'arredabilità di alcuni spazi aperti (es. balconi ) ovvero di alcuni spazi di circolazione (quando si vuole favorire l'aggregazione di particolari tipi di utenza ).                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico/strutturale.</li> <li>Progettista impianti elettrici.</li> <li>Progettista impianti idrico-sanitari e termici.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa che gestisce il servizio di manutenzione degli alloggi e dell'organismo edilizio.</li> <li>Impresa che gestisce i servizi complementari all'utenza.</li> </ul> |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni La forma degli spazi per attività principale consente più soluzioni di arredo. Le soluzioni di arredo previste rispetto all'uso degli spazi non interferiscono negativamente con l'illuminamento naturale e la ventilazione, con i vincoli edilizi (elementi strutturali, aperture e spazio di manovra degli infissi) e con i terminali degli impianti, compresi quelli di climatizzazione. | L'arredo a cui si fa riferimento è quello di standard commerciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente Uguale a quello per le nuove costruzioni, ma può essere sufficiente anche una sola soluzione di arredo. 6.bis. Livello di prestazione differenziabile in rapporto alle tipologie di utenza                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anziani e portatori di handicap:  - Le soluzioni di arredamento possibili (con mobilia di standard commerciale) e la posizione degli impianti (es. caldaie ed elementi terminali dell'impianto di riscaldamento) devono consentire in tutti gli spazi dell'alloggio la manovra e la rotazione di una sedia a rotelle.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               | FAMIGLIA 7 – FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|
| R.V. 7.2      |                                                 |  |
| ARREDARII ITÀ |                                                 |  |

La stanza da letto (negli alloggi per due persone anziane) deve poter consentire la sistemazione di due Vedi manuale regionale sulle barriere architettoniche letti singoli con intorno spazio adeguato a consentire "Progettare la normalità". l'accostamento con sedia a rotelle, operazioni di assistenza, utilizzo di ausili medico-sanitari o di apparecchi di sollevamento Vedere la Delib. di G.R. n. 270/2000 "Direttiva Gli spazi di circolazione e collegamento e le pertinenze concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di aperte di uso comune comprendono alcuni punti alloggi con servizi per anziani nell'ambito del arredabili come spazi di soggiorno. programma di interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002". (Bur 8/3/2000 n. Vedere la Delib. di G.R. n. 564/2000 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per i minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998 n. 34". (Bur n. 84 del 12/5/2000). 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze) Nella residenza gli spazi aperti di pertinenza dell'alloggio sono dimensionati in modo da consentire l'utilizzo come spazi di soggiorno o di Nella residenza e nelle attrezzature sociosanitarie gli spazi aperti costituenti pertinenze comuni a più unità immobiliari (portici, logge, cortile, terrazzo di copertura, aree verdi ecc.) includono punti riparati dalle intemperie e arredabili come spazi di Per favorire le relazione interpersonali tra gli utenti soggiorno, tenuto conto delle esigenze dell'utenza anziana o di portatori di handicap 8.Interferenza con altri requisiti - R.V.7.1 Accessibilità all'intero organismo edilizio. In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti: *R.C.3.6 Illuminamento naturale; R.C.3.10 Ventilazione;* R.C.4.2 Sicurezza degli impianti; R.C.7.1 Assenza di barriere architettoniche; R.C.4.1 Sicurezza contro le cadute e resistenza agli urti e allo sfondamento. 9.Metodi di verifica progettuale Il progetto contiene l'indicazione quotata della posizione dei terminali degli impianti (con particolare riferimento a quelli di climatizzazione, dotati di particolare ingombro) e degli spazi di apertura degli infissi e dimostra più possibili soluzioni di arredo compatibili 10. Metodi di verifica a lavori ultimati Giudizio sintetico di tecnico abilitato basato su (lista di controllo):

posizione infissi e relative aperture;

# R.V. 7.2 ARREDABILITÀ

| - posizione degli elementi dell'impianto di          |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| climatizzazione (caldaia e radiatori,                |                                                      |
| termoconvettori, elementi dell'impianto di           |                                                      |
| raffrescamento, ecc.);                               |                                                      |
| - posizione dei terminali degli impianti (elettrico, |                                                      |
| idrico, telefono, citofono, videocitofono, ecc.);    |                                                      |
| - schema di circolazione interno, tenuto conto anche |                                                      |
| del requisito R.V.7.1 (Accessibilità all'intero      |                                                      |
| organismo edilizio), dove proposto.                  |                                                      |
| ergamente vanizio), ao 10 propesto.                  | 11.Condizionamento da parte dell'utenza              |
|                                                      | Il comportamento dell'utenza è fondamentale          |
|                                                      | - per la scelta dell'arredo,                         |
|                                                      | - per concorrere anche ad esigenze di riservatezza   |
|                                                      | all'alloggio (uso dell'arredo come elemento di       |
|                                                      |                                                      |
|                                                      | protezione dalle introspezioni dalla porta di        |
|                                                      | accesso).                                            |
|                                                      | Sono utili i manuali d'uso dell'alloggio.            |
|                                                      | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal    |
|                                                      | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi  |
|                                                      | complementari)                                       |
|                                                      | - Servizi di manutenzione degli impianti ( es.       |
|                                                      | l'arredo può rendere più complessa la                |
|                                                      | sostituzione di frutti dell'impianto elettrico;      |
|                                                      | sostituzione di infissi, ecc.).                      |
|                                                      | - Servizi complementari opzionali forniti all'utenza |
|                                                      | (es. la pulizia degli alloggi è ostacolata da        |
|                                                      | sistemazione dell'arredo inadeguata).                |
|                                                      | Sono utili i capitolati di appalto per i servizi     |
|                                                      | complementari (manutenzione).                        |
|                                                      | 13.Condizionamenti da parte degli agenti             |
|                                                      | caratteristici del sito                              |
|                                                      | - Clima igrotermico (clima locale ed orientamento    |
|                                                      | dell'o.e. possono influire sulla posizione e         |
|                                                      | protezione dalle intemperie degli spazi arredabili   |
|                                                      | a soggiorno previsti negli spazi aperti di           |
|                                                      | pertinenza a più unità immobiliari e sulla relativa  |
|                                                      |                                                      |
|                                                      | dotazione di verde).                                 |
|                                                      | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-      |
|                                                      | economico, a scala anche urbana e urbanistico        |
|                                                      | - No.                                                |

R.V. 7.3

### DOTAZIONE DI IMPIANTI PER AUMENTARE IL BENESSERE E IL SENSO DI SICUREZZA

Esigenza da soddisfare: Dotare l'organismo edilizio degli impianti necessari ad aumentare nell'utente il senso di sicurezza (contro possibili intrusioni o altri pericoli o nel caso di malori) ed a facilitare il mantenimento di condizioni di benessere ambientale richiesto dalla specifica utenza.

| condizioni di benessere ambientale richiesto dalla specifica utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.Campo di applicazione Funzioni A e D, limitatamente agli alloggi  3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati  - Spazi chiusi per attività principale e per attività secondaria delle unità immobiliari.  - Spazi chiusi di pertinenza di più unità immobiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione architettonica/definitiva.  - Progettazione esecutiva.  - Progettazione degli impianti tecnologici.  - Esecuzione interventi.  - Certificazione impianti.  - Manutenzione degli immobili.  - Gestione degli immobili (rapporto con l'utenza).  Le funzioni sono definite all'art.78 del R.E.T. (ovvero art.2 della L.R.46/88)  Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000 |  |
| (portineria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista degli impianti elettrico e telecomunicazioni.</li> <li>Imprese esecutrici.</li> <li>Impresa di manutenzione degli immobili.</li> <li>Impresa di gestione tecnica degli impianti tecnologici.</li> <li>Impresa che offre eventuali servizi complementari (ad es. di portineria).</li> </ul>                                                                                                              |  |
| <ul> <li>5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Il requisito è raggiunto se: 1. le singole unità immobiliari sono dotate di: 1A controllo personalizzato del microclima con sistemi manuali o automatici; 1B impianto di luci di sicurezza negli spazi adibiti a bagno e a camera da letto; 1C videocitofono; 1D porta di ingresso all'u.i. blindata ovvero cancello esterno alla porta d'ingresso. Deve essere assicurata la manovrabilità dei relativi sistemi di controllo anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria (vedi D.M.236/89, punto 4.1.5 e punto 8.1.5);</li> <li>2. sono inoltre previste le predisposizioni (semplice installazione delle apposite guaine corrugate) per l'installazione di impianti di: 2A telesoccorso o televideo assistenza;</li> <li>2B apertura e chiusura automatica di porte e finestre (con terminali rispondenti ai punti 4.1.5 e 8.1.5 del D.M.236/89);</li> </ul> | Si tratta del microclima invernale e, ove previsto anche l'impianto di climatizzazione estiva, di sistemi di controllo del raffrescamento. Per le utenze anziane, se viene previsto un termostato personalizzabile, questo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

R.V. 7.3

DOTAZIONE DI IMPIANTI PER AUMENTARE IL BENESSERE E IL SENSO DI SICUREZZA

| 3. solo in presenza di un servizio                                    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| complementare di portineria ovvero in caso in                         |                                                            |
| cui sia garantito il collegamento telematico ad                       |                                                            |
| una centrale operativa sono previsti i seguenti                       |                                                            |
| impianti:                                                             |                                                            |
| 3A impianto di rilevazione dei fumi collegato a                       |                                                            |
| centrale operativa                                                    |                                                            |
| 3B impianto di rilevazione del gas collegato a centrale               |                                                            |
| operativa (sconsigliato il rilevatore gas isolato)                    |                                                            |
| 3C impianto di sicurezza antintrusioni collegato a                    |                                                            |
| centrale operativa                                                    |                                                            |
| Tutti gli impianti di cui al punto 3 devono essere dotati             |                                                            |
| di possibilità di interruzione (elettrovalvole) da parte              |                                                            |
| dell'utente, manovrabile anche da utenti con handicap                 |                                                            |
| (punti 4.1.5 e 8.1.5 del DM 236/89).                                  |                                                            |
| 6. Livello di prestazione per interventi sul                          |                                                            |
| patrimonio edilizio esistente                                         |                                                            |
| Per gli interventi sul patrimonio esistente è sufficiente             |                                                            |
| assicurare la presenza degli impianti di cui al gruppo 1              |                                                            |
| anche con l'utilizzo di canalizzazioni esterne.                       |                                                            |
| 6.bis Livelli di prestazione differenziabili in                       |                                                            |
| rapporto alle tipologie di utenza                                     |                                                            |
| <ul> <li>Per utenze anziane sono richieste tutte le</li> </ul>        |                                                            |
| installazioni di cui ai punti 1, 2, 3.                                |                                                            |
| <ul> <li>Per portatori di handicap sono richieste le</li> </ul>       |                                                            |
| installazioni di cui ai punti 1 e 3 (queste ultime                    |                                                            |
| sempre subordinatamente all'esistenza di servizi di                   |                                                            |
| guardia) e le installazioni di cui alla lettera B del                 |                                                            |
| punto 2.                                                              |                                                            |
| 1                                                                     |                                                            |
| - Per altri tipi di utenza sono sufficienti per le                    |                                                            |
| installazioni di cui ai punti 1B, 1C, 1D, 2B e                        |                                                            |
| almeno una delle installazioni di cui al punto 3,                     |                                                            |
| solo se collegate ad apposita centrale operativa.                     |                                                            |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al               |                                                            |
| modello di scomposizione del sistema ambientale                       |                                                            |
| (complesso insediativo, organismo edilizio e relative                 |                                                            |
| pertinenze)                                                           |                                                            |
| Si veda quanto detto nella specifica di prestazione al                |                                                            |
| punto 1B per bagni e camere da letto.                                 |                                                            |
|                                                                       | 8.Interferenza con altri requisiti                         |
|                                                                       | – R.V.7.2 - Arredabilità.                                  |
|                                                                       | In presenza di RE comunale adeguato al RET                 |
|                                                                       | regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si         |
|                                                                       | dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:          |
|                                                                       | <ul> <li>R.C.4.2 Sicurezza degli impianti;</li> </ul>      |
|                                                                       | – R.C.4.1 Sicurezza contro le cadute e resistenza          |
|                                                                       | meccanica ad urti e sfondamento;                           |
|                                                                       | <ul> <li>R.C.7.2 Disponibilità di spazi minimi;</li> </ul> |
|                                                                       | - R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.                 |
| 9.Metodi di verifica progettuali                                      | •                                                          |
| <ul> <li>Vedi R.C.4.2 –Sicurezza degli impianti nel RET</li> </ul>    |                                                            |
| (del. G.R. 268/2000).                                                 |                                                            |
| <ul> <li>Progettazione ex art.10 del D.M.236/89 per quanto</li> </ul> |                                                            |
| riguarda l'accessibilità ai terminali degli impianti.                 |                                                            |
| 10. Metodi di verifica a lavori ultimati                              |                                                            |

### R.V. 7.3

### DOTAZIONE DI IMPIANTI PER AUMENTARE IL BENESSERE E IL SENSO DI SICUREZZA

| <ul> <li>Vedi requisito cogente R.C.4.2 – Sicurezza degli impianti nel RET (del. G.R. 268/2000).</li> <li>Eventuale giudizio sintetico del tecnico abilitato</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per quanto riguarda le predisposizioni<br>impiantistiche                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                         | 11. Condizionamento da parte dell'utenza L'utenza deve saper gestire gli impianti e può essere più o meno allarmata (se non adeguatamente informata) da impianti come quelli antincendio, antintrusione, rilevazione gas, specie in assenza di servizio di portineria. Occorre predisporre il manuale d'uso dell'alloggio, da fornire soprattutto all'utenza anziana.  12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari) E' indispensabile che, per utenze anziane, il requisito sia integrato ad un servizio di gestione tecnica degli impianti tecnologici dell'edificio, ad un servizio di manutenzione dei medesimi impianti, ad un servizio di |
|                                                                                                                                                                         | portineria ovvero al collegamento a centrale operativa. Utili capitolati di appalto per i servizi complementari (manutenzione) ovvero "carte dei servizi" offerti all'utenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         | 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito  – No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 14.Condizionamento da parte del contesto socio- economico, a scala anche urbana e urbanistico Presenza nelle vicinanze di RSA (Residenze Sociali Assistite), di centro diurno assistenziale, di casa albergo, di casa di riposo che possano funzionare da centrale operativa in caso di allarmi. Vedi delibera di Giunta regionale n.564 dell'1.3.2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

R.V. 8.1

### RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

**Esigenza da soddisfare:** Gli organismi edilizi (edifici) devono essere concepiti e realizzati in modo tale da consentire la riduzione del consumo di acqua potabile

| consentire la riduzione del consumo di acqua potabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione architettonica/definitiva.</li> <li>Progettazione esecutiva (compresa progettazione impianti di riscaldamento e idrico - sanitario).</li> <li>Manutenzione.</li> <li>Gestione degli impianti tecnologici.</li> </ul> |
| <b>2.</b> Campo di applicazione Tutte le funzioni di cui all'art.8.4 del R.E.T. (ovvero dell'art.2 della L.R.46/88).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati  — Spazi chiusi e aperti per attività principale e                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                              |
| secondaria e relative pertinenze chiuse e aperte dell'organismo edilizio e delle unità immobiliari.  - Locali e vani tecnici.  - Impianti idrico-sanitario e di riscaldamento.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista impianto idrico – sanitario e riscaldamento.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa di manutenzione.</li> </ul>                                                       |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni  — Per le funzioni A, B (esclusi gli impianti sportivi e le piscine), C, D dell'art.78 del Regolamento edilizio tipo modificato con delibera di G.R. n.268/2000 l'esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono una serie di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di                                                                 | Impresa di gestione impianti tecnologici.      Il consumo medio previsto, per la funzione abitativa, è stimato da alcune fonti in 250 l/giorno/abitante; si può comunque accettare una diversa dimostrazione dei consumi idrici in possesso del comune.                                       |
| assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto *.  - Per le funzioni C e D il requisito è soddisfatto con il precedente livelli, raggiunto escludendo le acque utilizzate per il processo produttivo, soggette ad apposita normativa.                                                                                                                                  | abitative (B,C,D,E) si può far riferimento a consumi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Per le funzioni E dell'art.78 del RET, per gli impianti sportivi e le piscine i dispositivi garantiscono un risparmio del 40% rispetto al consumo medio previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente  — Per le funzioni A, B (esclusi gli impianti sportivi e le piscine), C, D dell'art.78 del Regolamento edilizio tipo modificato con delibera di G.R. n.268/2000 l'esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono dispositivi capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 20% del |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### R.V. 8.1

### RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

| consumo medio documentato per l'organismo edilizio o l'u.i. preesistenti.  - Per le funzioni E dell'art.78 del RET, per gli impianti sportivi e le piscine occorre un risparmio del 30% rispetto al consumo medio previsto.  7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q Interferenza con altri neggiiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>8.Interferenza con altri requisiti</li> <li>R.V. 8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.</li> <li>R.V. 8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie.</li> <li>In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:  – R.C.3.4 Approvvigionamento idrico;  – R.C.6.1 Contenimento dei consumi energetici;  – R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.Metodi di verifica progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>Installazione, nei nuovi edifici e negli edifici<br/>esistenti, di contatori dell'acqua omologati CEE<br/>per le singole unità immobiliari e di reti duali<br/>interne;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | Art. 25, D.L. 11/5/99 n. 152<br>Art.5. L. 5/1/1994, n.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>descrizione dettagliata dell'impianto idrico sanitario (analogamente a quanto richiesto dal R.C.3.3 - Approvvigionamento idrico), con calcolo della riduzione del consumo medio previsto per l'attività progettata, svolto con riferimento alle schede tecniche del produttore relative ai sistemi di cui si prevede l'applicazione all'impianto idricosanitario.</li> </ul>                  | L.46/90 e D.P.R.447/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Eventuale <u>progetto con relazione tecnica</u> , relativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| all'impianto di riscaldamento dell'acqua per uso sanitario per ridurre i consumi idrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.10/91, DPR 412/94, UNI 4347/93, UNI 10376/94  Si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di dispositivi da applicare all'impianto idrico-sanitario per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti:  1 isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici;  2 dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori;  3 dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio;  4 idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di contemporaneità d'uso degli erogatori;  5 dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari;  5.2 cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua;  6 dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori; |

### R.V. 8.1

### RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori; 8 dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi erogatori (utili soprattutto nei locali pubblici); 9 dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell'acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21/12/90 e norma CEE 1999).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samua m 173 det 21/12/30 e norma est 17/7/).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>Giudizio sintetico di un tecnico abilitato (in corso d'opera e a lavori ultimati) basato sulla presenza dei dispositivi per il risparmio idrico, sulla loro compatibilità reciproca, sull'idoneità dell'installazione (vedi modalità di verifica di cui al R.C.3.3 – Approvvigionamento idrico);</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi<br/>della L.46/90 dall'impresa installatrice<br/>dell'impianto idro-sanitario;</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>eventuale dichiarazione di conformità resa da<br/>tecnico abilitato ai sensi della L.10/91 ed eventuale<br/>certificazione o eventuale collaudo (ove previsto<br/>dalla vigente normativa) (vedi R.C.6.1-<br/>Contenimento dei consumi energetici).</li> </ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.Condizionamento da parte dell'utenza La contabilizzazione dei consumi idrici (separata per l'acqua potabile e per l'eventuale acqua di minor pregio) può essere un incentivo al corretto uso dell'impianto idrico sanitario (e può indirizzare l'utenza all'acquisto di elettrodomestici a basso consumo idrico).  Sono particolarmente utili strumenti tecnici come manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio per la corretta gestione di impianti ed elementi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari)  E' importante che venga indicata la necessità di manutenzione periodica dei dispositivi applicati agli impianti e che l'eventuale impresa di gestione definisca un adeguato programma di controlli, (suddividendo le attività manutentive che devono essere svolte direttamente dall'utenza e quelle svolte dall'impresa di gestione del servizio di manutenzione).  Il programma di conduzione degli impianti ed il tipo di tariffa applicato deve valorizzare i dispositivi per la riduzione dei consumi idrici.  Sono particolarmente utili strumenti tecnici come:  — programma di manutenzione;  — capitolato appalti dei servizi;  — manuale di manutenzione impianti;  — qualificazione degli operatori di gestione. |

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

R.V. 8.1

| 13.Condizionamenti da parte degli agenti                  |
|-----------------------------------------------------------|
| caratteristici del sito                                   |
| Disponibilità di acqua potabile.                          |
| 14.Condizionamento da parte del contesto socio-           |
| economico, a scala anche urbana e urbanistico             |
| Modalità operative dell'Ente Gestore dell'acquedotto      |
| (ad es. è importante sapere se fornisce acque meno        |
| pregiate in apposite reti).                               |
| Tipo di economia della zona (es. se l'economia del        |
| comune è fondata su industrie idroesigenti o sul          |
| turismo o se l'agricoltura della zona è idroesigente).    |
| Dimensione dell'organismo/complesso edilizio (i           |
| medesimi dispositivi consentono risparmi maggiori in      |
| presenza di utenze di grandi dimensioni).                 |
| Per siti con scarsa disponibilità di risorse idriche      |
| (erogate oppure alla fonte) il requisito assume peso      |
| particolare.                                              |
| Per siti in cui le risorse idriche (erogate o alla fonte) |
| sono rappresentate da acque con elevati livelli di        |
| calcare e sali minerali va incentivato l'utilizzo di      |
| addolcitori, soprattutto per le funzioni B,C,E.           |
| Per le acque con elevati livelli di cloro va incentivato  |
| l'utilizzo di purificatori, soprattutto per le funzioni   |
| A,B,E.                                                    |

R.V. 8.2

RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

**Esigenza da soddisfare:** Gli organismi edilizi (edifici) devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.

| SPECIFICA DI DDESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.Campo di applicazione Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero dell'art.2 della L.R.46/88). 3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati  — Complesso edilizio insediativo.                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE  1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione architettonico-definitiva.  - Gestione.  - Progettazione esecutiva (compresa progettazione dell'impianto idrico - sanitario).  - Realizzazione.  - Manutenzione.  Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Organismo edilizio.</li> <li>Spazi chiusi e aperti per attività principali e secondarie.</li> <li>Locali e vani tecnici.</li> <li>Pertinenze dell'organismo edilizio chiuse e aperte, relative a singole unità immobiliari o all'intero organismo edilizio.</li> <li>Impianti tecnologici.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista impianto idrico – sanitario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni L'esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell'ASL competente per territorio) e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio. | <ul> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo degli usi compatibili:  A) Usi compatibili esterni agli o.e.:  - annaffiatura delle aree verdi;  - lavaggio delle aree pavimentate;  - lavaggio auto;  - usi tecnologici.  B) Usi compatibili interni agli o.e.:  - alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;  - alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte);  - alimentazione idrica per piani interrati e lavaggio auto;  - usi tecnologici relativi, per esempio, a sistemi di climatizzazione passiva/attiva.</li> <li>In presenza sul territorio oggetto di intervento di una rete duale di uso collettivo gestita da Ente pubblico o privato, come prevista dal D.Lgs. 11/5/99 n.152, è ammesso, come uso compatibile, l'immissione di una parte dell'acqua recuperata all'interno della rete duale,</li> </ul> |
| <b>6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente</b> Uguale a quello per le nuove costruzioni, ma è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | secondo le disposizioni impartite dal gestore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

R.V. 8.2

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

| sufficiente garantire un uso compatibile esterno* (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle parti esterne dell'organismo edilizio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * Se l'edificio dispone di aree pertinenziali esterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - No  O Motodi di verifice progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>8.Interferenza con altri requisiti</li> <li>R.V.8.1 Riduzione dei consumi di acqua potabile.</li> <li>RV 8.3 Recupero per usi compatibili delle acque grigie.</li> <li>In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:</li> <li>R.C.3.4 Approvvigionamento idrico;</li> <li>R.C.3.4 Smaltimento delle acque reflue;</li> <li>R.C.3.5 Tenuta all'acqua;</li> <li>R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.</li> </ul> |
| <ul> <li>9.Metodi di verifica progettuale I metodi di verifica progettuale consistono in <ul> <li>A. descrizione dettagliata dell'impianto;</li> <li>B. calcolo del volume della vasca;</li> <li>C. soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione, filtro, accumulo.</li> </ul> </li> <li>A. Descrizione dettagliata dell'impianto idrico sanitario (analoga a quella richiesta per la verifica progettuale, nel RET, del R.C.3.3 - Approvvigionamento idrico).</li> <li>B. Calcolo del volume della vasca d'accumulo in funzione di quanto specificato ai successivi punti:</li> <li>1) volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell'edificio (V.C.), espresso in m³; si calcola in base alla seguente relazione: <ul> <li>V.C.= S.C.x P.C.</li> </ul> </li> </ul> | Dati forniti dalle stazioni meteorologiche più vicine o<br>dal Servizio Meteorologico Regionale (ARPA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>dove:</li> <li>S.C., Superficie utile di Captazione, espressa in m², è la superficie del coperto dell'o.e.;</li> <li>P.C., Valore medio delle precipitazioni meteoriche, è espresso in mm di pioggia annui.</li> <li>2) Il fabbisogno idrico (F.I., espresso in m³), per gli usi compatibili selezionati, per le nuove costruzioni si calcola in base alla seguente relazione:  F.I. = N. Ab. Eq. x 120 l/g  per i nuovi edifici abitativi va valutato come fabbisogno idrico il consumo complessivo previsto, per gli usi compatibili ammessi, in relazione al numero di abitanti equivalenti (consumo stimato di 120 litri al giorno per ab. Equivalente);</li> <li>per nuovi edifici con uso prevalente non abitativo</li> </ul>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### R.V. 8.2

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

- si fa riferimento al consumo stimato, per usi compatibili, per le attività previste, (da esprimere anch'esso in abitanti equivalenti) e in relazione alla superficie delle aree esterne;
- per gli edifici esistenti il fabbisogno idrico fa riferimento una percentuale del 60% dei consumi annui contabilizzati in precedenza.
- 3) Il volume del serbatoio di accumulo (S.A.) delle acque meteoriche captate, espresso in m³, si calcola in relazione al fabbisogno idrico (F.I) e al periodo di secca (P.S.) stimato in 40 gg:

### $S.A. = F.I. \times 40gg$

(salvo che V.C. non risulti inferiore al volume così calcolato).

- **C.** La soluzione tecnica conforme per il sistema di captazione, filtro e accumulo (salvo diverse disposizioni delle ASL), consiste in:
- manto di copertura privo di sostanze nocive;
- collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati al manto di copertura privi di sostanze nocive;
- sistema di esclusione dell'acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di pioggia x i primi 15 min.;
- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;
- vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, preferibilmente interrata;
- sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore;
- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle acque chiare;
- pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;
- rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura «non potabile» e relativo contatore omologato in entrata:
- eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con relativo disgiuntore e contatore.

### 10.Metodi di verifica a lavori ultimati

 Giudizio sintetico di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi descritti nella soluzione tecnica, sull'idoneità del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull'idoneità degli usi idrici previsti (vedi anche metodi di verifica del R.C. 3.3 -

### R.V. 8.2

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

| Approvvigionamento idrico) ed  - eventuale dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice dell'impianto di adduzione e distribuzione, ai sensi della L. 46/90. |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Sono utili i manuali d'uso dell'alloggio e                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | dell'organismo edilizio per favorire il corretto uso                                          |
|                                                                                                                                                                                   | delle acque meteoriche.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                             |
|                                                                                                                                                                                   | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                                           |
|                                                                                                                                                                                   | complementari)                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   | Sono particolarmente utili strumenti tecnici come:                                            |
|                                                                                                                                                                                   | – programma di manutenzione degli impianti                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | tecnologici,                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>capitolato appalti dei servizi di manutenzione,</li> </ul>                           |
|                                                                                                                                                                                   | manuale di manutenzione impianti.                                                             |
|                                                                                                                                                                                   | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                                                      |
|                                                                                                                                                                                   | caratteristici del sito                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | Clima igrotermico e precipitazioni.                                                           |
|                                                                                                                                                                                   | L'importanza del requisito aumenta se non vi è                                                |
|                                                                                                                                                                                   | grande disponibilità di acqua potabile.                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | La qualità dell'acqua captata è in funzione della                                             |
|                                                                                                                                                                                   | eventuale presenza di fonti inquinanti dell'aria.                                             |
|                                                                                                                                                                                   | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-                                               |
|                                                                                                                                                                                   | economico, a scala anche urbana e urbanistico                                                 |
|                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>Il comportamento della ASL condiziona l'elenco<br/>degli usi compatibili.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                   | - Il comportamento dell'ente gestore delle                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | fognature/acquedotto condiziona l'eventuale                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | immissione delle acque in eccesso nella rete duale                                            |
|                                                                                                                                                                                   | pubblica, ove presente                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | - Un numero elevato di utenze e ampie superfici                                               |
|                                                                                                                                                                                   | scoperte consentono maggiori usi delle acque meteoriche.                                      |

R.V. 8.3

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE GRIGIE

**Esigenza da soddisfare:** Gli organismi edilizi (edifici) vanno concepiti e realizzati in modo tale da favorire il recupero delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici

| recupero delle acque grigie provenienti dagli scarichi di                                                                                                                             | iavabi, docce, vascile da bagilo, iavadici                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                              | NOTE                                                                                                                                                                                |
| DI DONTON DI TREDIALIONE                                                                                                                                                              | 1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione architettonica/definitiva.  - Progettazione esecutiva (compresa progettazione                                             |
|                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>dell'impianto idrico - sanitario).</li> <li>Realizzazione.</li> <li>Manutenzione.</li> </ul>                                                                               |
| <b>2.Campo di applicazione</b> Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero dell'art.2 della L.R.46/88)                                                                     | Human, tone.                                                                                                                                                                        |
| 3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati                                                                             | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                    |
| <ul> <li>Complesso edilizio insediativo.</li> <li>Organismo edilizio.</li> <li>Spazi chiusi e aperti per attività principali e secondarie.</li> <li>Locali e vani tecnici.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Pertinenze dell'organismo edilizio e delle unità immobiliari aperte e chiuse.</li> <li>Impianti tecnologici.</li> </ul>                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Progettista impianto idrico sanitario.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> </ul> |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni                                                                                                                                     | <ul> <li>Impresa di manutenzione.</li> <li>Si fornisce un elenco non esaustivo degli usi</li> </ul>                                                                                 |
| Il requisito è soddisfatto se:                                                                                                                                                        | compatibili.                                                                                                                                                                        |
| - i sistemi di captazione e di accumulo delle acque                                                                                                                                   | Esterni agli edifici:                                                                                                                                                               |
| grigie assicurano un recupero, pari ad almeno al                                                                                                                                      | - lavaggio delle aree pavimentate,                                                                                                                                                  |
| 70%, delle acque provenienti dagli scarichi di                                                                                                                                        | - lavaggio auto,                                                                                                                                                                    |
| lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici;                                                                                                                                            | - usi tecnologici (sistemi di climatizzazione attivi e                                                                                                                              |
| – sono predisposti filtri idonei a garantire                                                                                                                                          | passivi).                                                                                                                                                                           |
| caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di                                                                                                                               | Interni agli edifici:                                                                                                                                                               |
| qualità dell'acqua concordati con l'ASL) che le                                                                                                                                       | – alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.,                                                                                                                                 |
| rendano atte agli usi compatibili all'interno                                                                                                                                         | <ul> <li>alimentazione idrica degli scantinati,</li> </ul>                                                                                                                          |
| dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne;                                                                                                                                         | <ul> <li>usi tecnologici (recupero calore).</li> </ul>                                                                                                                              |
| sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| W.C.) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| patrimonio edilizio esistente                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Il requisito è soddisfatto se:                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| - il sistema di cui al punto 5 garantisce un recupero                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| di adduzione può essere limitata alle parti esterne                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| dell'organismo edilizio);                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| si prevedono, per i terminali della rete duale esterna,<br>idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore,                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| forma, posizione).                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |

R.V. 8.3

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE GRIGIE

| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al<br>modello di scomposizione del sistema ambientale<br>(complesso insediativo, organismo edilizio e relative<br>pertinenze)<br>No |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 8.Interferenza con altri requisiti                    |
|                                                                                                                                                                                          | – R.V. 8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile    |
|                                                                                                                                                                                          | - R.V. 8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque |
|                                                                                                                                                                                          | meteoriche.                                           |
|                                                                                                                                                                                          | In presenza di RE comunale adeguato al RET            |
|                                                                                                                                                                                          | regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si    |
|                                                                                                                                                                                          | dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:     |
|                                                                                                                                                                                          | - R.C.3.4 Approvvigionamento idrico                   |
|                                                                                                                                                                                          | - R.C.3.4 Smaltimento delle acque reflue              |
|                                                                                                                                                                                          | - R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.            |

### 9.Metodi di verifica progettuale

I metodi di verifica progettuale consistono in:

- **A. descrizione dettagliata** dell'impianto (vedi verifica del R.C.3.1),
- **B. calcolo** del volume della vasca di accumulo,
- **C. soluzione conforme** per la realizzazione del sistema di captazione e accumulo.

**B. Il calcolo** del volume del serbatoio di accumulo (S.A.) delle acque grigie recuperate, espresso in mc, va svolto considerando un periodo *minimo* di 7gg:

S.A. = 
$$(N. AB.Eq. \times 100 \text{ lt/g.}) \times 7gg \times 0,70$$

- **C. La soluzione conforme** comprende la predisposizione in fase di progetto dei seguenti elementi:
- rete di scarico separata a norma UNI 9182 per le apparecchiature che producono acque grigie;
- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;
- vasca di accumulo e di decantazione ispezionabile, collegata alla suddetta rete di scarico, priva di materiali nocivi, preferibilmente posizionata negli scantinati o interrata. La vasca di accumulo deve essere dotata di contabilizzatore in entrata ed in uscita:
- sistema antisvuotamento collegato alla rete idrica principale con relativo disgiuntore;
- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche collegate alla rete fognaria delle acque chiare;
- pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;
- pozzetto in uscita dalla vasca ispezionabile con sistema di trattamento chimico;
- rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e corrispondenti segnalazioni nei terminali.

Per la descrizione dettagliata dell'impianto idricosanitario si vedano i metodi di verifica del R.C.3.3 -Approvvigionamento idrico.

Per i nuovi edifici va valutata la produzione complessiva di acque grigie in relazione al numero di abitanti equivalenti (consumo stimato per usi compatibili di 100 lt/giorno) e per edifici con uso prevalente non abitativo occorre stimare il consumo per le attività previste (da esprimere anch'esso in abitanti equivalenti).

R.V. 8.3

### RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE GRIGIE

| <ul> <li>10.Metodi di verifica a lavori ultimati</li> <li>Giudizio sintetico di un tecnico abilitato (avviato in corso d'opera e concluso a lavori ultimati) basato sulla presenza dei dispositivi descritti nella specifica di prestazione, sull'idoneità del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull'idoneità degli usi idrici assicurati (vedi anche le modalità di verifica del R.C. 3.3 - Approvvigionamento idrico);</li> <li>eventuale dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della L. 46/90.</li> </ul> |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.Condizionamento da parte dell'utenza                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono utili i manuali d'uso dell'alloggio e                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dell'organismo edilizio per evitare usi impropri delle                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | acque grigie.                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | complementari)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E' importante che venga individuata la necessità di manutenzione periodica dei dispositivi applicati agli |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | impianti e che l'eventuale impresa di gestione                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dell'organismo edilizio definisca un adeguato                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | programma di manutenzione (suddividendo le attività                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manutentive che devono essere svolte direttamente                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dall'utenza e quelle svolte dall'impresa di gestione del                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | servizio di manutenzione).                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono particolarmente utili strumenti tecnici come:                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - programma di manutenzione degli impianti tecnologici,                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - capitolato appalto dei servizi di manutenzione,                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manuale di manutenzione impianti.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.Condizionamenti da parte degli agenti                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | caratteristici del sito                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | economico, a scala anche urbana e urbanistico                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il comportamento della ASL condiziona gli usi compatibili.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Il comportamento dell'ente gestore delle                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fognature/acquedotto può condizionare l'eventuale                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | immissione delle acque in eccesso nella rete duale.                                                       |

R.V. 9.1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE

**Esigenza da soddisfare:** In tutti gli organismi edilizi vanno documentati i materiali componenti gli elementi strutturali, le finiture e gli impianti, evidenziando la presenza di sostanze non escluse dalla normativa vigente, ma potenzialmente nocive alla salute dei fruitori, (vedi tabella 1) al fine di favorirne la riduzione dell'impiego nell'edilizia.

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>1.Fase del progetto edilizio interessata</li> <li>Progettazione architettonica/preliminare.</li> <li>Progettazione esecutiva (compresa la progettazione degli impianti).</li> <li>Progettazione per la sicurezza del cantiere.</li> <li>Realizzazione.</li> <li>Collaudo.</li> <li>Manutenzione.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 2.Campo di applicazione Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero all'art.2 della L.R.46/88).  3.Spazi o elementi del complesso insediativo,                                                                                                                     | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati                                                                                                                                                                                                                   | nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>Organismo edilizio.</li> <li>Spazi per attività principale e secondaria e pertinenze.</li> <li>Spazi per la circolazione e il collegamento.</li> <li>Locali e vani tecnici.</li> <li>Elementi tecnologici.</li> </ul>                                                | È consentito anche il riferimento alle seguenti norme UNI: UNI 7960 - 31/05/1979 - Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia; UNI 8087 - 31/05/1980 - Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti; UNI 8290-1 - 01/09/1981 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia; UNI 8369-2 - 30/06/1987 - Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.Operatore del processo edilizio interessato Progettista architettonico e strutturale. Progettisti impianti. Impresa esecutrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direzione lavori.<br>Direzione cantiere.<br>Coordinatore per la sicurezza.<br>Gestore dei servizi complementari (servizi di pulizia e<br>servizi di manutenzione dell'immobile).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni<br>Documentare, a lavori ultimati, i materiali impiegati<br>nell'opera edilizia, evidenziando la presenza di<br>sostanze potenzialmente nocive (vedi tab.1) negli<br>elementi strutturali, nelle finiture e negli impianti. | Ovviamente la produzione di documentazioni già obbligatorie ai sensi di legge o l'esclusione di sostanze già vietate da leggi vigenti (si vedano le norme richiamate per il R.C.3.1" Controllo delle emissioni dannose" nell'ALLEGATO A/2 del RET – Modalità di verifica dei requisiti cogenti aggiornati con delibera di Giunta regionale n.268/2000) non soddisfa il Requisito volontario e quindi non è incentivabile.                               |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente  Come per le nuove costruzioni, con riferimento anche ai materiali preesistenti e conservati.                                                                                                       | Per i materiali esistenti nella costruzione recuperata è sufficiente una descrizione sommaria di quanto risulta al giudizio del tecnico: non sono richieste prove di laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

R.V. 9.1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE

| 7 Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al<br>modello di scomposizione del sistema ambientale<br>(complesso insediativo, organismo edilizio e relative<br>pertinenze)<br>No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.Metodi di verifica progettuali La relazione tecnica, allegata alla domanda di concessione edilizia, contiene l'impegno a documentare quanto richiesto al punto 5.  10.Metodi di verifica a lavori ultimati Il tecnico incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia documenta i materiali impiegati e i componenti, allegando le schede tecniche dei materiali e dei componenti rilasciate dal produttore ed utilizzando anche l'eventuale supporto di dichiarazioni del direttore dei lavori. | 8.Interferenza con altri requisiti  R.V.9.2 Asetticità.  R.V.9.2 Riciclabilità dei materiali da costruzione. In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i Requisiti cogenti:  R. C. 2.1 Resistenza e reazione al fuoco;  R. C. 3.1 Controllo emissioni dannose (requisito complementare a quello volontario 9.1);  R. C. 3.2 Smaltimento aeriformi;  R. C. 3.6 Illuminamento naturale;  R. C. 3.9 Temperatura superficiale;  R. C. 3.10 Ventilazione;  R. C. 4.2 Sicurezza impianti;  R. C. 6 Contenimento dei consumi energetici.  Per i comuni dotati di RET la documentazione è inclusa nella scheda tecnica descrittiva dell'immobile di cui all'art. 9 della L.R. 33/90.  La documentazione presentata dovrebbe soddisfare alle Norme UNI vigenti:  - UNI 8690-1 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia.  - UNI 8690-2 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti.  - UNI 8690-3 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti.  - UNI 9038 - 30/06/1987 - Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.Condizionamento da parte dell'utenza Pulizia e manutenzione con sostanze idonee a contenere le emissioni. Accorgimenti da utilizzare in caso di piccole demolizioni. Il manuale d'uso dell'organismo edilizio e quello degli alloggi dovrebbero contenere indicazioni per la corretta pulizia e manutenzione delle superfici e per gli accorgimenti in caso di piccole demolizioni.  12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

R.V. 9.1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE

| soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi     |
|---------------------------------------------------------|
| complementari)                                          |
| Servizi di pulizia ed igienizzazione degli alloggi      |
| (interferenze con i materiali e le tecniche impiegati e |
| con le emissioni specifiche dei prodotti di pulizia).   |
| Servizi di manutenzione dell'organismo edilizio.        |
| Documenti di riferimento:                               |
| <ul> <li>note tecniche dei fornitori,</li> </ul>        |
| – normative (Italiane ed europee),                      |
| - agreements techniques europei,                        |
| – manuali per la manutenzione,                          |
| – manuali per la gestione impianti,                     |
| – manuali d'uso alloggi e organismo edilizio,           |
| – capitolati servizi complementari di pulizia e di      |
| manutenzione dell'organismo edilizio.                   |
| 13.Condizionamenti da parte degli agenti                |
| caratteristici del sito                                 |
| Il clima igrotermico del sito (temperatura, umidità,    |
| ecc.) è fondamentale nella scelta dei materiali e può   |
| contribuire alle emissioni interne                      |
| 14.Condizionamento da parte del contesto socio-         |
| economico, a scala anche urbana e urbanistico           |
| Presenza di produttori in grado di fornire              |
| documentazione e certificazioni con validità europea.   |

R.V. 9.1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE

Tabella 1 Prospetto delle principali emissioni da parte di materiali da costruzione e finitura negli ambienti confinati

| ELEMENTI, MATERIALI (E PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RIFERIMENTI NORMATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INQUINANTI)  ⇒ Materiali strutturali: • conglomerati cementizi e malte (radon, fibre minerali); • laterizi, pietre naturali (radon); • materiali compositi, rinforzi fibrosi (fibre di vetro e di carbonio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol> <li>Radon (D. Lgs. "in preparazione": Dir. 96/29/EURATOM - metodi: camera a scintillazione, a ionizzazione, a elettretti).</li> <li>UNI 8942-3 - "Prodotti di laterizio per murature. Metodi di prova".</li> <li>Polveri/fibre: UNI 10469 "Determinazione delle polveri e delle fibre libere di amianto nei manufatti di amianto-cemento".</li> <li>Circ. 25.11.91, n. 23 Min. Sanità "Usi delle fibre di vetro isolanti – Problematiche igienicosanitarie Istruzioni per il corretto impiego". S. O. G. U. n. 298, 20.12.91.</li> <li>D.M. 12/2/97 Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>⇒ Materiali accessori per elementi tecnologici (pavimenti, partizioni, etc.):         <ul> <li>Materiali termo/fono/elettroisolanti e fonoassorbenti:</li> <li>fibre minerali;</li> <li>Sostanze Organiche Volatili SOV:</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol> <li>Circ. 25.11.91, n. 23 Min. Sanità "Usi delle fibre di vetro isolanti – Problematiche igienicosanitarie Istruzioni per il corretto impiego". S. O. G. U. n. 298, 20.12.91.</li> <li>D.M. 12/2/97 Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.</li> <li>Circ 22/6/83, n. 57 del Min. San. Usi della formaldeide – rischi connessi alle possibili modalità di impiego.</li> <li>Polarizzabilità elettrica (conducibilità el. UNI 4288, fatt. perdita e cost. dielettr. UNI 4289, ASTM D149, 257).</li> <li>Presenza e LMS (Livello Minimo di Sicurezza) di SOV e CFC (D. M. 28.01.92, Dir. CEE 67/548, procedure EPA, Circ. n. 57 del 22.06 .83 e segg. C. S. Min. Sanità)</li> <li>UNI 10522 "Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico. Fibre, feltri, pannelli e coppelle. Determinazione del contenuto di sostanze volatili".</li> </ol> |
| <ul> <li>⇒Sistemi di pulizia ed igienizzazione:         <ul> <li>prodotti per pulizia (SOV),</li> <li>prodotti di reazione tra i prodotti di pulizia ed i materiali edilizi (Prodotti vari pericolosi)</li> </ul> </li> <li>⇒ Impianti tecnici         <ul> <li>Impianti di_condizionamento, climatizzazione (CFC)</li> </ul> </li> <li>Impianti di riscaldamento (caldaie, etc.) (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, idrocarburi policiclici aromatici, particelle aerodisperse, formaldeide)</li> <li>Impianto elettrico (campi ed induzione elettromagnetica)</li> </ul> | <ol> <li>Informativa/Etichette - Art. 2 L. 29.05.1974, n.256</li> <li>Presenza e LMS (Livello Minimo di Sicurezza) di SOV e CFC (D. M. 28.01.92, Dir. CEE 67/548.</li> <li>Procedure EPA.</li> <li>Circ. n. 57 del 22.06 .83 e segg. (C. S. Min. Sanità).</li> <li>UNI 10522 "Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico. Fibre, feltri, pannelli e coppelle. Determinazione del contenuto di sostanze volatili.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

R.V. 9.1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE

R.V. 9.3

### RICICLABILITA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE'

**Esigenza da soddisfare:** La superficie degli elementi costituenti le chiusure e partizioni dell'organismo edilizio deve resistere all'aggressione di agenti biologici (funghi, muffe, ecc.) e non deve favorire l'accumulo di scorie. Gli impianti (idro-sanitario, di raffrescamento naturale, di climatizzazione ecc.) devono utilizzare materiali che non favoriscano lo sviluppo di agenti biologici patogeni.

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE                                                                                  | NOTE                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI ECIFICA DI I RESTALIUNE                                                                                | 1.Fase del progetto edilizio interessata                                                                                         |
|                                                                                                           | Progettazione architettonica/definitiva.                                                                                         |
|                                                                                                           | · ·                                                                                                                              |
|                                                                                                           | - Progettazione esecutiva.                                                                                                       |
|                                                                                                           | - Realizzazione.                                                                                                                 |
|                                                                                                           | – Manutenzione.                                                                                                                  |
| 2.Campo di applicazione                                                                                   |                                                                                                                                  |
| Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero                                                    |                                                                                                                                  |
| dell'art.2 della L.R.46/88)                                                                               |                                                                                                                                  |
| 3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati | Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000. |
| Tutti gli spazi e tutti gli impianti tecnologici                                                          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                           | 4. Operatore del processo edilizio interessato                                                                                   |
|                                                                                                           | - Progettista architettonico e strutturale.                                                                                      |
|                                                                                                           | - Progettisti impianti.                                                                                                          |
|                                                                                                           | – Impresa esecutrice.                                                                                                            |
|                                                                                                           | – Direzione lavori.                                                                                                              |
|                                                                                                           | Impresa che gestisce i servizi di manutenzione                                                                                   |
|                                                                                                           | dell'o.e., di gestione degli impianti tecnologici, d<br>pulizia.                                                                 |
| 5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni                                                         | _                                                                                                                                |
| Documentare a lavori ultimati:                                                                            |                                                                                                                                  |
| - i materiali impiegati per le finiture superficiali                                                      |                                                                                                                                  |
| di chiusura esterna e per le partizioni interne e                                                         |                                                                                                                                  |
| descrivere le modalità esecutive adottate per                                                             |                                                                                                                                  |
| evitare l'aggressione degli agenti biologici che                                                          |                                                                                                                                  |
| possono alterare materiali, componenti,                                                                   |                                                                                                                                  |
| giunzioni ecc. o che possono risultare patogeni                                                           |                                                                                                                                  |
| per l'utente;                                                                                             |                                                                                                                                  |
| - i materiali e le soluzioni tecniche utilizzate per                                                      |                                                                                                                                  |
| gli impianti (idrico-sanitario, di raffrescamento                                                         |                                                                                                                                  |
| naturale, di climatizzazione, ecc.).                                                                      |                                                                                                                                  |
| Valutare l'attitudine di chiusure esterne e partizioni                                                    |                                                                                                                                  |
| interne, elementi di finitura, particolari costruttivi ad                                                 |                                                                                                                                  |
| accumulare scorie.                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente                                 |                                                                                                                                  |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni, con                                                           |                                                                                                                                  |
| riferimento anche ai materiali preesistenti e conservati                                                  |                                                                                                                                  |
| nell'organismo edilizio recuperato.                                                                       |                                                                                                                                  |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al                                                   |                                                                                                                                  |
| modello di scomposizione del sistema ambientale                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)                                         |                                                                                                                                  |
| No.                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 110.                                                                                                      | 8.Interferenza con altri requisiti                                                                                               |
|                                                                                                           | - R.V.9.1 Controllo delle emissioni nocive ne                                                                                    |
|                                                                                                           | materiali delle strutture, degli impianti e della                                                                                |
|                                                                                                           | maierian aene siranare, aegu impianit e aen                                                                                      |

R.V. 9.3

### RICICLABILITA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | finiture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In presenza di RE comunale adeguato al RET regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si dovrà considerare l'interferenza con i requisiti:  - R.C.3.1 Controllo delle emissioni dannose;  - 3.10 Ventilazione;  - R.C.3.11 Protezione dalle intrusioni di animali nocivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.Metodi di verifica progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La relazione tecnica allegata alla domanda di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| concessione edilizia contiene l'impegno a documentare quanto richiesto al punto 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.Metodi di verifica a lavori ultimati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riferimenti normativi applicabili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giudizio sintetico e Dichiarazione di conformità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. UNI EN 335-1 Durabilita' del legno e dei prodotti a<br>base di legno. Definizione delle classi di rischio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il Giudizio sintetico del tecnico incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia si basa su una ispezione visiva dettagliata, sulle dichiarazioni del direttore dei lavori e sulle schede tecniche del produttore dei materiali e componenti.  In particolare andranno controllate:  - le caratteristiche di finitura superficiale;  - la composizione chimica dei materiali utilizzati (sia per l'elemento tecnico in quanto tale che per i giunti, le impermeabilizzazioni e le sigillature) tramite le schede tecniche del produttore, (basate su prove eseguite in laboratorio, secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali);  - le modalità di esecuzione e posa in opera, con particolare attenzione alle giunzioni e sigillature e al raccordo tra pavimentazione e pareti verticali, | attacco biologico. Generalita';  2. UNI EN 599-1 Durabilita' del legno e dei prodotti a base di legno - Prestazioni dei preservanti del legno, utilizzati a scopo preventivo, determinate mediante prove biologiche – Specifiche secondo le classi di rischio;  3. UNI ENV 1099 Pannelli di legno compensato - Durabilita' biologica - Guida per la valutazione dei pannelli di legno compensato per l'impiego nelle diverse classi di rischio;  4. UNI EN ISO 846 Materie plastiche - Valutazione dell'azione dei microorganismi;  5. UNI 9599 – Prodotti vernicianti. Determinazione della carica batterica totale nelle idropitture. |
| ecc.; <b>La dichiarazione di conformità</b> degli impianti realizzati è rilasciata, al termine dei lavori, dall'impresa installatrice degli impianti, al committente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 46/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.Condizionamento da parte dell'utenza Sono utili i manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo edilizio per orientare l'utente ad una corretta manutenzione e pulizia di superfici ed impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari) Utili capitolati di appalto per eventuali servizi di gestione degli impianti tecnologici, di manutenzione dell'organismo edilizio, di pulizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito Elevato condizionamento da parte del clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | igrotermico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.Condizionamento da parte del contesto socio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | economico, a scala anche urbana e urbanistico<br>No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

R.V. 9.3

### RICICLABILITA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE'

Esigenza da soddisfare: Per favorire indirettamente la limitazione della quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati, documentare i materiali presenti in elementi strutturali, in elementi di finitura e negli impianti, nelle pertinenze dell'organismo edilizio, indicando le caratteristiche di reimpiegabilità/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando l'eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati.

| materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 eventuale uso di materiali reimpiegati o riciciati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDECIEICA DI DDECTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.Campo di applicazione Tutte le funzioni di cui all'art.78 del R.E.T. (ovvero dell'art.2 della L.R.46/88).  3.Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze interessati  Complesso insediativo.  Organismo edilizio e relative pertinenze aperte e chiuse.  Spazi per attività principale e secondaria.  Spazi per la circolazione e il collegamento.                                                                                                                                                                                                       | NOTE  1.Fase del progetto edilizio interessata  - Progettazione architettonica/definitiva.  - Progettazione esecutiva.  - Realizzazione.  - Manutenzione.  - Demolizione parziale o totale (e relativa progettazione di sicurezza del cantiere).  Vedi modello di scomposizione del sistema ambientale nella figura 1 dell'allegato A.1 al R.E.T. aggiornato con del.G.R.268/2000 |
| <ul><li>Locali e vani tecnici.</li><li>Impianti tecnologici.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>4.Operatore del processo edilizio interessato</li> <li>Progettista architettonico.</li> <li>Direzione lavori.</li> <li>Progettista strutturale.</li> <li>Progettisti impianti.</li> <li>Impresa esecutrice.</li> <li>Impresa di demolizione.</li> <li>Impresa di manutenzione dell'organismo edilizio.</li> </ul>                                                        |
| <ul> <li>5.Livello di prestazione per le nuove costruzioni Descrizione dettagliata a lavori ultimati dei materiali utilizzati nell'organismo edilizio e nelle sue pertinenze, anche aperte, descrivendo in particolare:  - le quantità impiegate; - se si tratta di materiali o componenti edilizi provenienti da una precedente demolizione; - se i materiali utilizzati nei componenti edilizi sono in forma semplice o associati con altri materiali e quindi più o meno riciclabili in futuro, in caso di demolizione parziale o totale; i motivi per qui il meteriale pon è eventualmente.</li> </ul> | D.M. 5/2/98 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.  Per la documentazione delle quantità vanno utilizzate le unità di misura ritenute più opportune.                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>i motivi per cui il materiale non è eventualmente riciclabile utilizzando anche le indicazioni fornite dalla documentazione prevista dal R.V. 9.1 (Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, delle finiture e degli impianti);</li> <li>le fasi che possono essere critiche per l'utilizzo o la lavorazione di detto materiale (nella</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

R.V. 9.3

### RICICLABILITA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE'

| manutenzione o nella eventuale demolizione anche parziale).                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Le fasi critiche vanno indicate con riferimento alla                                              |
|                                                                                                     | salute degli operatori e degli utenti (se la demolizione                                          |
|                                                                                                     | parziale o la manutenzione sono effettuabili in                                                   |
|                                                                                                     | presenza dell'utenza), con riferimento alla salute degli                                          |
| 6.Livello di prestazione per interventi sul                                                         | operatori nel caso di demolizione totale.  Per la presenza di amianto nella costruzione esistente |
| patrimonio edilizio esistente                                                                       | si veda il R.C.3.1 (Controllo delle emissioni dannose).                                           |
| Uguale al livello per le nuove costruzioni, con                                                     |                                                                                                   |
| riferimento agli elementi aggiunti.                                                                 |                                                                                                   |
| 7.Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al                                             |                                                                                                   |
| modello di scomposizione del sistema ambientale                                                     |                                                                                                   |
| (complesso insediativo, organismo edilizio e relative                                               |                                                                                                   |
| pertinenze)                                                                                         |                                                                                                   |
| No.                                                                                                 | 9 Interferenza con altri requisiti                                                                |
|                                                                                                     | 8.Interferenza con altri requisiti  R.V. 6.3 Miglioramento del risparmio energetico.              |
|                                                                                                     | - R.V. 6.6 Inerzia termica.                                                                       |
|                                                                                                     | - R.V. 9.1 Controllo delle emissioni nocive nei                                                   |
|                                                                                                     | materiali delle strutture, degli impianti e delle                                                 |
|                                                                                                     | finiture.                                                                                         |
|                                                                                                     | - R.V. 9.2 Asetticità.                                                                            |
|                                                                                                     | In presenza di RE comunale adeguato al RET                                                        |
|                                                                                                     | regionale (Del. G.R. 593/95 e Del. G.R. 268/00) si                                                |
|                                                                                                     | dovrà considerare l'interferenza con i requisiti                                                  |
|                                                                                                     | (peraltro discendenti direttamente da normative                                                   |
|                                                                                                     | nazionali, applicate anche nei comuni privi di RET):                                              |
|                                                                                                     | - R.C.2.1 Resistenza al fuoco; reazione al fuoco e                                                |
|                                                                                                     | assenza di emissioni nocive in caso di incendio;                                                  |
|                                                                                                     | limitazione di generazione e propagazione di                                                      |
|                                                                                                     | incendio;                                                                                         |
|                                                                                                     | - R.C.3.1 Controllo delle emissioni dannose;                                                      |
|                                                                                                     | - R.C.5.1 Isolamento acustico ai rumori aerei;                                                    |
|                                                                                                     | - R.C.5.2 Isolamento acustico ai rumori impattivi;                                                |
| 0.3.5 ( 10.30 +60 ) (4.30                                                                           | - R.C.6.1 Risparmio energetico.                                                                   |
| 9.Metodi di verifica progettuali                                                                    |                                                                                                   |
| La relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia contiene l'impegno a documentare |                                                                                                   |
| quanto richiesto al punto 5.                                                                        |                                                                                                   |
| 10.Metodi di verifica in opera                                                                      |                                                                                                   |
| <b>Giudizio sintetico</b> del tecnico incaricato di ottenere il                                     |                                                                                                   |
| certificato di conformità edilizia, supportato                                                      |                                                                                                   |
| eventualmente dalle dichiarazioni del direttore dei                                                 |                                                                                                   |
| lavori e corredato dalla documentazione definita al                                                 |                                                                                                   |
| punto 5 (oltre che da eventuali richiami alla                                                       |                                                                                                   |
| documentazione di cui al R.V.9.1).                                                                  |                                                                                                   |
|                                                                                                     | 11. Condizionamento da parte dell'utenza                                                          |
|                                                                                                     | Utili manuali d'uso dell'alloggio e dell'organismo                                                |
|                                                                                                     | edilizio per la corretta gestione, da parte dell'utenza,                                          |
|                                                                                                     | dei materiali in fase di demolizione localizzata o di                                             |
|                                                                                                     | manutenzione.                                                                                     |
|                                                                                                     | 12. Interferenza con eventuali servizi offerti dal                                                |
|                                                                                                     | soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi                                               |

|                                             | FAMIGLIA 9 – CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI<br>MATERIALI DA COSTRUZIONE |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| R.V. 9.3                                    |                                                                                     |  |  |
| RICICLABILITA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE' |                                                                                     |  |  |

| complementari) L'impresa di manutenzione deve conoscere la documentazione di cui ai punti 5 e 10. Utili riferimenti nei capitolati di appalto dei servizi di manutenzione dell'organismo edilizio. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.Condizionamenti da parte degli agenti caratteristici del sito No.                                                                                                                               |
| 14.Condizionamento da parte del contesto socio-<br>economico, a scala anche urbana e urbanistico<br>Accessibilità ad operatori nel settore di riutilizzo e<br>riciclo dei materiali edili.         |

### **PARTE IV**

# LINEE DI INDIRIZZO INCENTIVANTI IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Ai sensi dell'art. 1.11, comma 3, delle NdA del RUE, la presente parte può essere modificata con semplice delibera del Consiglio Comunale in recepimento di eventuali aggiornamenti o modifiche regionali, o comunque per apportarvi modifiche a livello comunale.

Tali modifiche non costituiscono variante al RUE.

### **PREMESSA**

Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, nonché dall'atto di indirizzo regionale in materia energetica, n. 156/2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", la presente parte IV del Tomo II del RUE, disciplina i criteri di applicazione degli incentivi correlati ai requisiti di prestazione energetica degli edifici, finalizzati al contenimento energetico degli stessi, nonché ai criteri di edilizia sostenibile.

<u>Tali criteri costituiscono una ipotesi metodologica di valutazione</u> delle caratteristiche incentivanti e dei criteri incentivanti che potranno essere oggetto di più specifiche determinazioni da parte del Comune.

Ai fini delle norme procedurali relative alla qualificazione e certificazione energetica degli edifici ed ai requisiti minimi di prestazione energetica, si fa riferimento alla parte prima (Disposizioni generali) ed alla parte seconda (Allegati da 1 a 14) della citata direttiva regionale; tali allegati sono di seguito titolati:

Allegato 1 : Definizioni e Termini

Allegato 2 : Disposizioni in materia di requisisti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti

Allegato 3: Requisiti minimi di prestazione energetica

Allegato 4: Relazione Tecnica di cui all'art 28, Legge 10/91

Allegato 5 : Attestato di qualificazione energetica

Allegato 6 : Procedura di certificazione degli edifici

Allegato 7: Attestato di certificazione energetica

Allegato 8 : Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici

Allegato 9 : Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici

Allegato 10 : Rapporto di controllo tecnico per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 KW

Allegato 11: Rapporto di controllo tecnico per impianti termici di potenza inferiore a 35 kW

Allegato 12 : Valore minimo di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevati nel corso dei controlli

Allegato 13: Norme Tecniche di riferimento

Allegato 14: Linee guida per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo edilizio

### SCHEDA 1 - <u>LIMITE MINIMO</u> DI PRESTAZIONE ENERGETICA <u>OBBLIGATORIA</u>

#### ESIGENZE DA SODDISFARE

- Riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale e raffrescamento estivo;
- Promozione dell'uso di fonti rinnovabili (geotermia, solare, fotovoltaico).

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Usi di cui all'art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

-Tutte le destinazioni d'uso degli edifici (Vedi elenco in calce)

Tutti gli interventi di cui alla parte prima, punto 3.1: lett. a) della delibera Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna n. 156/2008, quali:

- nuova costruzione
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mg

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche riducendo il consumo di fonti rinnovabili si fissano obbligatoriamente le seguenti <u>classi minime da raggiungere</u> così come individuate\_alle tabelle 12.1 e 12.2 dell'allegato 9, della direttiva regionale 156/2008:

### CLASSE B1

per gli interventi di:

- nuova costruzione;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;

### CLASSE C2

per gli interventi di:

ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intesa come <u>classe energetica minima da raggiungere</u> e quindi non incentivabile. Se invece si intende attivare l'incentivazione a partire dalla classe minima B occorre rendere obbligatoria la classe C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intesa come <u>classe energetica minima da raggiungere</u> e quindi non incentivabile. Se invece si intende attivare l'incentivazione a partire dalla classe minima C occorre rendere obbligatoria la classe D.

### Classi di prestazione energetica :

Edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (kWh/mq anno) - (cfr.Tab 12.1 Allegato 9, direttiva regionale 156/2008).

| A+ | EP <sub>tot</sub> inf 25      |
|----|-------------------------------|
| A  | EP <sub>tot</sub> inf 40      |
| В  | 40 < EP <sub>tot</sub> < 60   |
| С  | 60 < EP <sub>tot</sub> < 90   |
| D  | 90 < EP <sub>tot</sub> < 130  |
| E  | 130 < EP <sub>tot</sub> < 170 |
| F  | 170 < EP <sub>tot</sub> < 210 |
| G  | EP <sub>tot</sub> > 210       |

### Classi di prestazione energetica :

altri edifici (kWh/mc anno) - (cfr.Tab 12.2 Allegato 9 direttiva regionale 156/2008).

| A | EP <sub>tot</sub> inf 8                 |
|---|-----------------------------------------|
| В | 8 < EP <sub>tot</sub> < 16              |
| С | 16 < EP <sub>tot</sub> < 30             |
| D | <i>30 &lt; EP<sub>tot</sub> &lt; 44</i> |
| E | 44 < EP <sub>tot</sub> < 60             |
| F | 60 < EP <sub>tot</sub> < 80             |
| G | <i>EP</i> <sub>tot</sub> > 80           |

### SCHEDA 2 – INCENTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

Al fine di incentivare la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica viene definita una serie di incentivi .

#### ESIGENZE DA SODDISFARE

Riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Usi di cui all'art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

-Tutte le destinazioni d'uso degli edifici (Vedi elenco in calce)

Tipologia di interventi di cui alla parte prima, punto 3.1 lett. a), della direttiva regionale 156/2008, tutti gli interventi quali:

- nuova costruzione
- demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mg

#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Nella seguente tabella 1 vengono illustrati gli incentivi in funzione della classe energetica raggiunta; i valori incentivanti indicati in tabella sono puramente esemplificativi.

 Tab. 1

 (Con classe energetica minima obbligatoria B per nuove costruzioni e ricostruzioni, e C per ristrutturazioni)

| , | Classa                | Drootoriono              | Incentivazione con aumento della Superficie Utile edificabile |                    |                   |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Classe                | Prestazione energetica   | Per edifici fino a                                            | Per edifici da 501 | Per edifici oltre |
| " | Energetica energetica | 500 mq di SU             | a 1000 mq di SU                                               | 1000 mq di SU      |                   |
|   | A+                    | EP <sub>tot</sub> inf 25 | + 10%                                                         | + 8%               | + 5%              |
|   | Α                     | EP <sub>tot</sub> inf 40 | + 8%                                                          | + 5%               | + 3%              |
|   | В                     | $40 < EP_{tot} < 60$     | + 5% (*)                                                      | + 3% (*)           | + 1% (*)          |

<sup>(\*)</sup> Incentivo ammissibile esclusivamente per interventi di "ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq"

### Tab. 1 (ALTERNATIVA)

(Con classe energetica <u>minima da incentivare</u> **B** per nuove costruzioni e ricostruzioni, e C per ristrutturazioni)

| Classe               | Drastarions                 | Incentivazione con aumento della Superficie Utile edificabile |                                       |                                    |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Classe<br>Energetica | Prestazione energetica      | Per edifici fino a<br>500 mq di SU                            | Per edifici da 501<br>a 1000 mq di SU | Per edifici oltre<br>1000 mq di SU |
| A+                   | EP <sub>tot</sub> inf 25    | + 10%                                                         | + 8%                                  | + 5%                               |
| Α                    | EP <sub>tot</sub> inf 40    | + 8%                                                          | + 5%                                  | + 3%                               |
| В                    | $40 < EP_{tot} < 60$        | + 5%                                                          | + 3%                                  | + 1%                               |
| С                    | 60 < EP <sub>tot</sub> < 90 | X% (*)                                                        | X% (*)                                | X% (*)                             |

<sup>(\*)</sup> Incentivo ammissibile esclusivamente per interventi di "ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq"

### SCHEDA 3 – REQUISITI VOLONTARI – LINEE GUIDA PER COSTRUIRE SOSTENIBILE

Al fine di promuovere ed incentivare la realizzazione di interventi edilizi secondo principi di sostenibilità sul territorio Comunale sono individuate le linee di indirizzo.

Le seguenti attività sono ritenute fondamentali per la realizzazione degli interventi definibili di "Edilizia Sostenibile":

- A. Indagini ed Analisi Preliminari del contesto Analisi del Sito
- B. Energia ed Impianti
- C. Materiali e Tecniche Costruttive

#### Attività: Indagini ed Analisi Preliminari del contesto – Analisi del Sito

Obiettivi: La conoscenza degli aspetti peculiari ed ambientali del luogo ove si intende realizzare l'intervento edilizio è la premessa basilare per realizzare costruzioni definibili di Edilizia Sostenibile. Tali fattori infatti possono indirizzare e condizionare le scelte progettuali e le tecniche costruttive.

<u>Azioni</u>: I Tecnici che interverranno sulle aree ove saranno applicabili le norme, dovranno verificare e raccogliere in apposito fascicolo i principali fattori climatico ambientali della zona, suddivisi per periodi e medie stagionali, quali: temperature, piovosità, umidità relativa, soleggiamento e radiazione solare, venti e brezze prevalenti.

Il Progettista provvederà alla raccolta e verifica di eventuali ulteriori peculiarità specifiche del sito ove avverrà l'intervento, soprattutto riferite al suolo, sottosuolo, radon, presenza di eventuali fattori inquinanti, ecc.

### Attività: Energia ed Impianti

#### Obiettivi:

- Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 in atmosfera.
- Sfruttamento di fonti energetiche alternative e rinnovabili locali.
- Miglioramento del comfort interno degli edifici.
- Riduzione dei Consumi Idrici.

#### Azioni:

- Adozione nella progettazione di soluzioni che tengano conto degli aspetti bioclimatici del luogo e di "sistemi solari passivi".
- Miglioramento delle coibentazioni oltre gli standard di legge.
- Impiego di fonti energetiche alternative e rinnovabili locali.
- Utilizzo di generatori di energia del tipo a basso consumo o che prevedano l'impiego di fonti energetiche alternative e rinnovabili.
- Realizzazione di impianti di riscaldamento ad irraggiamento ed a bassa temperatura.
- Utilizzo del verde come regolatore bioclimatico degli ambienti interni ed esterni.
- Installazione di sistemi di riduzione dei consumi dell'acqua potabile.
- Recupero e riuso dell'acqua.

### Attività: Materiali e Tecniche Costruttive.

### Obiettivi:

- Riduzione dei consumi energetici nella realizzazione dell'intervento edilizio ("energia grigia") e dell'impatto ambientale del settore edile.
- Miglioramento del comfort ambientale interno.
- Certificazione della qualità dell'intervento.
- Istruzioni d'uso Libretto del Fabbricato.

### <u>Azioni</u>:

- Impiego di materiali da costruzione definibili di "qualità bioecologica", con valutazioni dell'intero Ciclo di Vita (LCA).
- Utilizzo di materiali di recupero provenienti dalla ristrutturazione e/o demolizione di manufatti esistenti.
- Adozione di metodologie e tecniche costruttive a ridotto impatto ambientale, a basso consumo energetico ed impiego di sistemi ripetibili e riciclabili.
- Gestione dei cantieri.

### REQUISITI PRESTAZIONALI

Facendo riferimento alla scheda 4 ed alle tabelle relative alle Indagini preliminari, all'Energia ed Impianti, ed ai Materiali e Tecniche costruttive del presente documento, sono definiti i Requisiti Prestazionali minimi cui l'intervento dovrà attenersi per essere definito di "Edilizia Sostenibile".

### SISTEMA DI VALUTAZIONE

Nella scheda 4 del presente documento si trova il sistema di classificazione per definire l'intervento di "Edilizia Sostenibile".

### VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale avvalendosi anche di "certificatori" esterni provvederà ad effettuare il monitoraggio, le verifiche ed i controlli della reale e corretta applicazione dei Requisiti Prestazionali negli interventi definiti di "Edilizia Sostenibile".

## SCHEDA 4 – REQUISITI VOLONTARI – COSTRUIRE SOSTENIBILE - INCENTIVI

Al fine di incentivare la realizzazione di edifici sostenibili viene definita una serie di incentivi in termini di aumenti di Superficie Utile realizzabile.

#### ESIGENZE DA SODDISFARE

Una progettazione attenta alle tematiche ambientali, il risparmio energetico ed il benessere delle persone.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Usi di cui all'art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

- tutte le destinazioni d'uso degli edifici (Vedi elenco in calce)

Tipologia di interventi di cui alla parte prima, punto 3.1 lett. a), della direttiva regionale 156/2008, tutti gli interventi quali:

- nuova costruzione
- demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq

### LIVELLI DI PRESTAZIONE

Si definisce intervento di edilizia sostenibile se viene raggiunto un punteggio ≥ a 28 come definito nelle tabelle relative alle attività definibili di "Edilizia Sostenibile":

Nella seguente tabella 2 vengono illustrati gli incentivi in funzione del punteggio ottenuto nella costruzione sostenibile; i punteggi ed i valori incentivanti indicati in tabella sono puramente esemplificativi.

Tab. 2

| Punteggio ottenuto | Incentivazione     |  |
|--------------------|--------------------|--|
|                    | Aumento Superficie |  |
|                    | Utile              |  |
| ≥ 42               | +7%                |  |
| ≥ 35               | +5%                |  |
| ≥ 28               | +3%                |  |

Nelle tabelle che seguono vengono individuati gli elementi che possono concorrere alla determinazione dei punteggi per accedere alle forme incentivanti relative all'edilizia sostenibile, suddivisi in:

- Indagini preliminari (analisi del sito);
- Energia ed impianti;
- Materiali e tecniche costruttive

Per ciascuno dei campi di applicazione sopra individuati, sono associati i sequenti indicatori;

- Obbiettivo da perseguire,
- Azioni da intraprendere;
- Punteggio massimo assegnabile;
- Attuazione:
- Valutazione;
- Documentazione da presentare in sede di progetto;
- Documentazione da presentare a fine lavori.

La tabella finale riepilogativa consente di riportare la valutazione espressa, in termini di punteggio per ciascun campo di applicazione, con raffronto rispetto al punteggio massimo assegnabile.

ATTIVITA' DEFINITE DI "EDILIZIA SOSTENIBILE" E RELATIVI PUNTEGGI Tabelle di riferimento alla Scheda 4

|                                    | Analisi ed Indagini Preliminari                                                 |                                                                                            |               |                                                                                                                              |             |                                                     |                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Campo di applicazione              | Obbiettivo                                                                      | Azioni                                                                                     | Punteggio Max | Attuazione                                                                                                                   | Valutazione | Documentazione di progetto                          | Documentazione di fine lavori |
| Analisi ed indagini<br>preliminari | Correlare l'intervento<br>con le peculiarità<br>ambientali e locali del<br>sito | Sviluppo dell'intervento in<br>sintonia con le peculiarità<br>ambientali e locali del sito | 2             | Scheda relativa ai fattori<br>ambientali locali ed alle<br>peculiarità del sito che hanno<br>interagito con la progettazione |             | Scheda relativa<br>all'applicazione del<br>progetto | -                             |
|                                    |                                                                                 | somma                                                                                      | 2             |                                                                                                                              |             |                                                     |                               |

|                       | Energia ed impianti                        |                                                                             |           |     |                                                                                                           |                 |                                           |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Campo di applicazione | Obbiettivo                                 | Azioni                                                                      | Punteggio | Мах | Attuazione                                                                                                | Valutazione     | Documentazione di<br>progetto             | Documentazione di fine lavori             |
|                       |                                            |                                                                             | A+        | 6   |                                                                                                           |                 |                                           |                                           |
|                       |                                            | Classe energetica                                                           | Α         | 4   | Ottenimento della classe energetica                                                                       |                 |                                           |                                           |
|                       |                                            |                                                                             | В         | 2   |                                                                                                           |                 |                                           | Scheda comprovante la realizzazione delle |
|                       | Riduzione dei                              |                                                                             | 90%       | 3   | utilizzo per la produzione di<br>acqua calda sanitaria di collettori                                      |                 | Scheda relativa                           | azioni                                    |
|                       | consumi energetici e<br>delle emissioni di | Utilizzo solare termico per produzione acqua calda sanitaria                | 75%       | 2   | solari in percentuale maggiore di quella indicata nella colonna a                                         | all'applicazion | all'applicazione delle azioni di progetto | lle                                       |
|                       | CO2 in atmosfera                           |                                                                             | 65%       | 1   | fianco                                                                                                    |                 | azioni di progetto                        |                                           |
| Energia               |                                            | uttamento di fonti energetiche alternative e                                | 80%       | 3   | Utilizzo a copertura dei consumi<br>medi stimati, del solare                                              |                 |                                           | Asseverazione dela                        |
|                       | .Sfruttamento di fonti                     |                                                                             | 60%       | 2   |                                                                                                           |                 | direzioni lavori                          |                                           |
|                       | •                                          |                                                                             | 40%       | 1   | fotovoltaico                                                                                              |                 | Asseverazione dei progettisti             |                                           |
|                       | rinnovabili locali                         | Energia da : impianti centralizzati,<br>Cogenerazione,<br>Teleriscaldamento | 2         |     | Realizzazione di impianti<br>centralizzati a condensazione e/o<br>cogenerazione, e/o<br>teleriscaldamento |                 |                                           | Documentazione                            |
|                       |                                            | Adozione nella progettazione di soluzioni di sistemi solari passivi         | 2         |     | 25% dei consumi energetici<br>soddisfatti da sistemi solari<br>passivi                                    |                 |                                           | fotografica                               |

|                       | Energia ed impianti               |                                                                                            |               |                                                                                                                                                                    |             |                                                                 |                                           |  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Campo di applicazione | Obbiettivo                        | Azioni                                                                                     | Punteggio Max | Attuazione                                                                                                                                                         | Valutazione | Documentazione di<br>progetto                                   | Documentazione di fine lavori             |  |
|                       |                                   | Generatori di calore a basso<br>consumo ed alta efficienza                                 | 2             | Installazione di generatori di<br>calore a basso consumo ed alta<br>efficienza                                                                                     |             |                                                                 | Scheda comprovante la realizzazione delle |  |
|                       | Miglioramento del comfort interno | Impianti di riscaldamento ad<br>irraggiamento e bassa<br>temperatura                       | 2             | 70% dell'impianto ad<br>irraggiamento e bassa<br>temperatura                                                                                                       |             | Scheda relativa<br>all'applicazione delle<br>azioni di progetto | azioni                                    |  |
| Impianti              |                                   | Utilizzo di pompa di calore<br>accoppiata con pannelli<br>fotovoltaici o sonde geotermiche | 3             | 70% dell'impianto di<br>riscaldamento/firaffrescamento<br>realizzato mediante l'utilizzo di<br>pompe di calore accoppiate con<br>sistemi fotovoltaici o geotemrici |             |                                                                 | Asseverazione dela<br>direzioni lavori    |  |
|                       |                                   | impianti di raffrescamento a<br>irraggiamento con<br>deumidificazione                      | 2             | 70% dell'impianto di<br>raffrescamento ad irraggiamento<br>e deumidificazione                                                                                      |             | Asseverazione dei progettisti                                   |                                           |  |
|                       |                                   | Sfasamento di onda termica<br>media > 12 ore                                               | 2             | Sfasamento medio delle strtture opache esterne > 12 ore                                                                                                            |             |                                                                 | Documentazione<br>fotografica             |  |
|                       | Comfort estivo                    | Coefficiente medio di<br>assorbimento<br>in copertura alfa < 0,25                          | 1             | II coefficiente medio di assorbimento in copertura < 0,25                                                                                                          |             |                                                                 |                                           |  |

|                       | Energia ed impianti                  |                                              |                                                      |                                                                                             |                                                                                                          |                               |                                                                 |  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Campo di applicazione | Obbiettivo                           | Azioni                                       | Punteggio Max                                        | Attuazione                                                                                  | Valutazione                                                                                              | Documentazione di<br>progetto | Documentazione di fine lavori                                   |  |
|                       | Miglioramento del<br>comfort interno | II verde come regolatore<br>bioclimatico     | 2                                                    | Utilizzo del verde come<br>regolatore bioclimatico degli<br>ambienti interni e dell'esterno |                                                                                                          |                               | Scheda comprovante<br>la realizzazione delle<br>azioni          |  |
|                       |                                      |                                              | Riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici | 2                                                                                           | Impianti elettrici e tecnologie<br>finalizzate alla riduzione<br>dell'esposizione dei campi<br>magnetici |                               | Scheda relativa<br>all'applicazione delle<br>azioni di progetto |  |
| Impianti              | Riduzione dei<br>consumi idrici      | Riduzione dei consumi<br>dell'acqua potabile | 2                                                    | Installazione di sistemi per la<br>riduzione dell'uso dell'acqua<br>potabile                |                                                                                                          | azioni di progetto            | Asseverazione dela<br>direzioni lavori                          |  |
|                       |                                      | Recupero e riuso dell'acqua                  | 2                                                    | Realizzazione di impianti di<br>recupero e riuso dell'acqua                                 |                                                                                                          | Asseverazione dei progettisti | Documentazione                                                  |  |
|                       |                                      | Fitodepurazione                              | 1                                                    | Realizzazione di impianti di<br>fitodepurazione delle acque<br>reflue                       |                                                                                                          |                               | fotografica                                                     |  |
| Somma                 |                                      | 37                                           |                                                      |                                                                                             |                                                                                                          |                               |                                                                 |  |

|                       | Materiali e Tecniche costruttive      |                                                                                                                   |           |     |                                                                                                                                        |             |                                  |                                              |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--------|
| Campo di applicazione | Obbiettivo                            | Azioni                                                                                                            | Punteggio | Мах | Attuazione                                                                                                                             | Valutazione | Documentazione di<br>progetto    | Documentazione di fine lavori                |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
|                       |                                       |                                                                                                                   |           |     | Utilizzo di materiali di qualità<br>bioecologica per almeno il 70%<br>di ogni categoria con 4 punti<br>l'azione si intende soddisfatta |             |                                  | Scheda comprovante<br>la realizzazione delle |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
|                       |                                       | Impiego di materiali definibili di qualità bioecologica, con                                                      | 6         | 6   | 6                                                                                                                                      |             | 6                                | 0                                            | 6                                         | 6 | 6 | 2                                   | Murature e tamponamenti |  | Scheda relativa | azioni |
|                       |                                       | valutazioni dell'intero ciclo vita<br>(LCA)                                                                       |           |     |                                                                                                                                        | 1           | Solai                            |                                              | all'applicazione delle azioni di progetto |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
|                       | Riduzione<br>dell'impatto             |                                                                                                                   |           |     | 1                                                                                                                                      | Coperture   |                                  | azioni di progetto                           |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
| Materiali             | ambientale del<br>settore edile e dei |                                                                                                                   |           |     |                                                                                                                                        |             |                                  | 1                                            | Malte, Intonaci, tinteggi                 |   |   | Asseverazione dela direzioni lavori |                         |  |                 |        |
|                       | consumi energetici                    |                                                                                                                   |           | 1   | Pavimenti, rivestimenti                                                                                                                |             |                                  |                                              |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |
|                       | dell'intervento edilizio              | Utilizzo di materiali di recupero<br>provenienti dalla decostruzione<br>e/o demolizione di manufatti<br>esistenti | 1         |     | Utilizzo di almeno il 20% di<br>materiali provenienti dalla<br>decostruzione e/o demolizione di<br>manufatti esistenti                 |             | Asseverazione dei<br>progettisti | Documentazione<br>fotografica                |                                           |   |   |                                     |                         |  |                 |        |

|                                                                       | Materiali e Tecniche costruttive                                                                                     |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    |  |                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Campo di applicazione                                                 | Obbiettivo                                                                                                           | Azioni                                                                                                                                                             | Punteggio Max | Punteggio Max Attuazione                                                                                           |  | Documentazione di progetto                                      | Documentazione di fine lavori                          |
|                                                                       |                                                                                                                      | Adozione di metodologie e<br>tecniche costruttive a ridotto<br>impatto ambientale, a basso<br>consumo energetico ed impiego<br>di sistemi ripetibili e riciclabili | 4             | Uso di sistemi prefabbricati in<br>legno o tecniche costruttive "a<br>secco" per almeno il 45% della<br>cotruzione |  | Calcada valativa                                                | Scheda comprovante<br>la realizzazione delle<br>azioni |
| dell'impat ambientale Tecniche settore edile costruttive consumi ener | Riduzione<br>dell'impatto<br>ambientale del<br>settore edile e dei<br>consumi energetici<br>dell'intervento edilizio | Gestione dei cantieri: riduzione<br>dei consumi di acqua potabile,<br>recupero per il riutilizzo di<br>materiali di scarto provenienti<br>dal cantiere             | 1             | Recupero di parte dei materiali<br>di scarto del cantiere ed utilizzo<br>di acqua non potabile                     |  | Scheda relativa<br>all'applicazione delle<br>azioni di progetto | Asseverazione dela<br>direzioni lavori                 |
|                                                                       |                                                                                                                      | Istruzioni d'uso per gli utenti<br>della struttura                                                                                                                 | 2             | Opuscolo con instruzioni per<br>ottimizzare l'usoda parte degli<br>utenti - raccolta delle<br>certificazioni       |  | Asseverazione dei<br>progettisti                                | Documentazione<br>fotografica                          |
|                                                                       |                                                                                                                      | somma                                                                                                                                                              | 14            |                                                                                                                    |  |                                                                 |                                                        |

|                                  | Scheda Riepilogativa                                                                 |               |             |                            |                               |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Campo di applicazione            | Azioni                                                                               | Punteggio Max | Valutazione | Documentazione di progetto | Documentazione di fine lavori |  |  |  |
| Indagini Prelinimari             | Analisi delle peculiarità del sito                                                   | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Classe Energetica                                                                    | 6             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Utilizzo del solare termico                                                          | 3             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Utilizzo del solare fotovolatico                                                     | 3             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Impianti centralizzati, coogenerazione, teleriscaldamento                            | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Sistemi solari passivi                                                               | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Generetaori di calore a basso consumo ed alta<br>efficienza                          | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
| Energia edImpianti               | Impinati di riscaldamento ad irraggiamento e bassa<br>temperatura                    | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
| Energia edimpianti               | Utilizzo di pompa di calore accoppiata con pannelli fotovoltaici o sonde geotermiche | 3             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Sfasamento di onda termica media > 12 ore                                            | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Coefficiente medio di assorbimento<br>In copertura alfa <0,25                        | 1             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | il verde come regolatore bioclimatico                                                | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici                                 | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Riduzione dei consumi dell'acqua potabile                                            | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Fitodepurazione                                                                      | 1             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Materiali definiti "bioecologici"                                                    | 6             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Materiali di recupero                                                                | 1             |             |                            |                               |  |  |  |
| Materiali e tecniche costruttive | Tecniche a ridotto impatto ambientale                                                | 4             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Gestione del Cantiere                                                                | 1             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Istruzioni per l'uso                                                                 | 2             |             |                            |                               |  |  |  |
|                                  | Totale                                                                               | 49            | 0           |                            |                               |  |  |  |

### SCHEDA 5 – SCHEMA DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

| Comune di                                      |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Certificato nr.                                |                             |
|                                                |                             |
| Dati identificativi del soggetto certificatore |                             |
| Certificato rilasciato in data                 | Valido fino al              |
| Dati generali                                  |                             |
| Ubicazione dell'edificio:                      |                             |
| Anno di costruzione:                           |                             |
| Proprietà dell'edificio:                       |                             |
| Destinazione d'uso:                            |                             |
|                                                |                             |
| Tipologia edilizia:                            |                             |
| Involucro edilizio                             |                             |
| Tipologia costruttiva:                         |                             |
| Volume lordo riscaldato:                       | $V = m^3$                   |
| Superficie disperdente:                        | $S = m^2$                   |
| Rapporto S/V:                                  | $S/V = m^{-1}$              |
| Superficie utile                               | $SU = m^2$                  |
| Eventuali interventi di                        |                             |
| manutenzione straordinaria o                   |                             |
| ristrutturazione:                              |                             |
| Anno d'installazione del                       |                             |
| generatore di calore:                          |                             |
| Impianto di riscaldamento                      |                             |
| Tipo di impianto:                              |                             |
| Tipo di terminali di erogazione                |                             |
| del calore:                                    |                             |
| Tipo di distribuzione:                         |                             |
|                                                |                             |
| Tipo di regolazione:                           |                             |
| Tipo di generatore:                            |                             |
| Combustibile utilizzato:                       |                             |
| Potenza nominale al focolare                   |                             |
| del generatore di calore:                      |                             |
| Eventuali interventi di                        |                             |
| manutenzione straordinaria o                   |                             |
| ristrutturazione:                              |                             |
|                                                |                             |
| Dati climatici                                 |                             |
| Zona climatica:                                |                             |
| Gradi giorno:                                  |                             |
| Tecnologie di utilizzo delle font              | i rinnovabili, ove presenti |

| Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| rinnovabili:  RISULTATI DELLA VALUTA                                                                    | AZIONE ENERGETICA            |
|                                                                                                         |                              |
| Dati generali Riferimento alle norme tecniche                                                           |                              |
| utilizzate:                                                                                             |                              |
| Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:                                          |                              |
| Parametri climatici utilizzati:                                                                         |                              |
| Dati di ingresso  Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:      |                              |
| Classe Energetica                                                                                       |                              |
| Basso consumo  A+  B  C  D  E  F  G  Alto consumo                                                       |                              |
| Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale:                                        | kWh/anno                     |
| Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio:                | [EPi] = [kWh/m2·anno]        |
| Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale: | [EPi limite] = [kWh/m2·anno] |

| Indice di prestazione energetica p<br>acs                                                                                                             | er la produzione di         | [EPi | A.C.S] = [kWh/m2·anno]  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|--|
| Indice di prestazione energe                                                                                                                          | etica Globale               | [EPi | Totale] = [kWh/m2·anno] |  |
| Lista delle raccomandazioni                                                                                                                           |                             |      |                         |  |
| Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici: |                             |      |                         |  |
| Dati relativi al compilatore                                                                                                                          |                             |      |                         |  |
|                                                                                                                                                       |                             |      |                         |  |
| II comune                                                                                                                                             | II certifica<br>(timbro e f |      | Certificato nr          |  |

#### DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 412/1993

### Articolo 3 Classificazione generale degli edifici per categorie

- 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
  - E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
  - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
  - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
  - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
  - E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
  - E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
  - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
  - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
  - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
  - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
  - E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
  - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
  - E.6 (2) palestre e assimilabili;
  - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
  - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  - E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

# **APPENDICE**

# **GLOSSARIO URBANISTICO EDILIZIO**

#### GLOSSARIO DEI TERMINI IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA

| TERMINE                                   | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alloggio                                  | Insieme di ambienti destinati alla residenza di persone e costituenti unità immobiliare ad uso residenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alloggio unifamiliare                     | Per edifici unifamiliari si intendono quelli comprendenti un unico alloggio direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito alla mappa catastale da un'unica particella; non sono comunque considerati tali gli alloggi derivanti dalla suddivisione o ristrutturazione di edifici comprendenti più alloggi. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima sia dopo l'intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ambito e sub-ambito                       | Definisce ambito la parte del territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e a obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.  Si definisce sub-ambito una parte di ambito in cui si applicano specifiche disposizioni normative previste dal RUE, eventualmente differenziate rispetto a quelle di sub-ambiti limitrofi anche all'interno dello stesso ambito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Area produttiva ecologicamente attrezzata | Aree produttive caratterizzate dall'adozione di particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori:  a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; c) smaltimento e recupero dei rifiuti; d) trattamento delle acque reflue; e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace; f) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti; g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Azienda agricola                          | E' definita dall'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.  I caratteri distintivi dell'azienda agricola sono pertanto:  a) L'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale, zootecnica (non costituiscono azienda i terreni abbandonati); i terreni possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, ricadenti in uno stesso comune o più comuni;  b) L'unità tecnico-economica di produzione facente capo a un conduttore che ne sopporta il rischio.  I terreni possono essere in proprietà od in affitto. Non costituiscono "azienda agricola" i terreni utilizzati esclusivamente come orti familiari o per allevamenti di uso familiare. |
| Capacità insediativa produttiva           | E' la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato territorio -ad es. comunale- o in un determinato centro urbano; si misura in mq.; in analogia con la capacità insediativa urbana si distingue in: <u>capacità insediativa in essere</u> , che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree già occupate da insediamenti specializzati per attività produttive; <u>capacità insediativa aggiuntiva</u> , che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree interessabili da nuovi insediamenti specializzati per attività produttive, con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; <u>capacità insediativa teorica</u> , che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.                                                                                                                                                                                            |
| Capacità insediativa urbana               | E' la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato territorio - ad es. comunale - o in un determinato centro urbano; si distingue in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1   Inumero massimo di alloggi realizzabili nelle zone di nuova urbanizzazione on la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentità e considerando che questa venga utilizzatio interamente per realizzare alloggi;   2   a stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristruturazione urbana interamenta) inconversione di insediamenti diamesa);   3   a sina sono dei alloggia aggiuntivi realizzabili con perezioni diffuse di recupero e diamenta di conversione di insediamenti diamesa);   La stima non comprende viceversa:   4   gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio druso, sostituzione edifizia eò o dalessamento nel tessuto urbano consolidato:   5   gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura.   6   2   gazadizi. insedialità sellorida, che corrisponde alla somma della capacità insedialità in essere e di quella aggiuntiva.   6   1   anima non mana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durtata presunta della foro permanenza in relazione alla funzione svolta.   Si definisco carrico urbanistico di un insediamento, finsieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle otoparen della di unamenza in relazione alla funzione della superinci utili degli edifici.   b) il mutamento delle superici utili degli edifici.   b) il mutamento delle superici utili degli edifici.   b) il mutamento delle destinizioni di uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso siano richieste dotazioni territoriali e/o dotazioni di parcheggi pertinenziali superiori all'uso presistente; c) l'aumento delle superici utili degli edifici.   b) il mutamento delle superici utili degli edifici.   b) il mutamento delle superici utili degli edifici.   c) il umento delle destinizioni dell'uso destinizioni de careci pubblico è misi realizioni dell'uso dell'uso   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e in ordine alla dotazione di parcheggi privati.  Determinano un incremento di carico urbanistico: a) l'aumento delle superfici utili degli edifici: b) il mutamento delle superfici utili degli edifici: b) il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso siano richieste dotazioni territoriali e/o dotazioni di parcheggi pertinenziali superiori all'uso preesistente; c) l'aumento delle unità immobiliari. Tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi e per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso.  Centro abitato  Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti del luogini vicini per ragioni di cutto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente conicide con la individuazione e perimetrazione del comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venicinque fabbricati e da aree di uso compenso del fabbricati situati nell'azienda agricola connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eve |                           | con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita e considerando che questa venga utilizzata interamente per realizzare alloggi;  1 la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi);  1 la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali.  La stima non comprende viceversa:  1 gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato;  1 gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura.  2 capacità insediativa teorica, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.  E' la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta.                                                |
| generale e in ordine alla dotazione di parcheggi privati. Determinano un incremento di carico urbanistico: a) l'aumento delle superfici utili degli edifici; b) il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso siano richieste dotazioni territoriali e/o dotazioni di parcheggi pertinenziali superiori all'uso preesistente; c) l'aumento delle unità immobiliari. Tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso.  Centro abitato  Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di use forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e della obitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati a fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da arrea edi uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Centro aziendale  Centro aziendale  Centro aziendale  Centro aziendale  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le altività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività | Carico urbanistico        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| all'uso preesistente; c) l'aumento delle unità immobiliari. Tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi e per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso.  Centro abitato  Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, plazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento esimili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione dell'ocide della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di  |                           | generale e in ordine alla dotazione di parcheggi privati.  Determinano un incremento di carico urbanistico: a) l'aumento delle superfici utili degli edifici; b) il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Centro abitato  Centro abitato  Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati a fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Centro aziendale  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i per li deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.  Comparto edificatorio  Aggregazione di più unità catastali (non necessariamente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  L'orridoi esistenti coincidono prevalent |                           | all'uso preesistente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso.  Centro abitato  Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi do esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorné intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra mandopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.  Comparto edificatorio  Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento coi riqualificazionie, la funzione di collegamento tra i n |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od eservizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei Centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.  Comparto edificatorio  Aggregazione di più unità catastali (non necessariamente contigue), per conseguire dimensioni più ampie di aree e fabbricati, da trasformare secondo un indirizzo unitario attraverso un piano urb |                           | parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od sercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.  Centro aziendale  Centro aziendale  Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera implegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fenili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.  Comparto edificatorio  Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  I corr | Centro abitato            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.  Comparto edificatorio  Aggregazione di più unità catastali (non necessariamente contigue), per conseguire dimensioni più ampie di aree e fabbricati, da trasformare secondo un indirizzo unitario attraverso un piano urbanistico attuativo.  Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  I corridoi esistenti coincidono prevalentemente coni principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza con il reticolo idrografico principale di bonifica.  Sub-comparto edificatorio  Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione  Densità territoriale o fondiaria  E' il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.  Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada. |
| Aggregazione di più unità catastali (non necessariamente contigue), per conseguire dimensioni più ampie di aree e fabbricati, da trasformare secondo un indirizzo unitario attraverso un piano urbanistico attuativo.  Corridoi ecologici  Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  I corridoi esistenti coincidono prevalentemente coni principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza con il reticolo idrografico principale di bonifica.  Sub-comparto edificatorio  Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione  Densità territoriale o fondiaria  E' il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Centro aziendale          | ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  I corridoi esistenti coincidono prevalentemente coni principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza con il reticolo idrografico principale di bonifica.  Sub-comparto edificatorio  Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione  E' il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comparto edificatorio     | Aggregazione di più unità catastali (non necessariamente contigue), per conseguire dimensioni più ampie di aree e fabbricati, da trasformare secondo un indirizzo unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sub-comparto edificatorio Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione  Densità territoriale o fondiaria E' il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Corridoi ecologici        | Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica.  I corridoi esistenti coincidono prevalentemente coni principali corsi d'acqua superficiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Densità territoriale o fondiaria  E' il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub-comparto edificatorio | Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | December 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diritto edificatorio E' l'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | l'estensione della sua superficie territoriale o fondiaria; è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diritto edificatorio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        | e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile o insieme di aree o immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie complessiva SC o in termini di Superficie utile e Superficie accessoria, in rapporto alla superficie dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazioni territoriali                 | Sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fascia di ambientazione                | Fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica. Per le strade è costituita dall'insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le funzioni di mitigazione degli impatti, di inserimento paesaggistico, di incremento delle dotazioni ecologiche del territorio.                                                                                                                                                     |
| Fascia di rispetto                     | Fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, si misura dal confine della sede stradale; per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funzione                               | Ruolo svolto o assegnato da un Piano, a una determinata porzione di territorio o un determinato insieme di oggetti territoriali. Le funzioni possono esplicarsi nell'esercizio delle attività umane, oppure possono essere svolte da porzioni di territorio o da oggetti territoriali in quanto tali, anche a prescindere dal ruolo attivo di un operatore o da un utente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Immobile                               | Sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili': - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree'; - le costruzioni edilizie; - gli alberi; - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intervento urbanistico                 | Evento intenzionale che determina cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche nello stato di diritto dei suoli (nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi, ossia interventi di trasformazione urbana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lotto minimo d'intervento              | Si intende l'area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nodi ecologici complessi               | Unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi, oltre che dai SIC sono costituiti da biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nodi ecologici semplici                | Unità areali naturali e seminaturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zone di rispetto dei nodi<br>ecologici | Sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate i nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o seminaturali in essi contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturalizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organismo edilizio                     | Per organismo edilizio si intende una U.I., ovvero un insieme di U.I., con specifica destinazione d'uso, progettata unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. Gli organismi edilizi sono costituiti da: spazi di fruizione dell'utenza per attività principale; spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria; spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola U.I. o essere comuni a più U.I.); locali e vani tecnici. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze associate alla singola U.I., ovvero comuni a più U.I. Ad esclusione di locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.                    |
| Parcheggi                              | <ol> <li>Parcheggi pubblici (P1): riguardano gli spazi adibiti alla sosta dei veicoli finalizzati a concorrere alla dotazione territoriale per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'Art. A-23 della LR 20/2000. Tali parcheggi devono sempre essere di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico, salvo la monetizzazione laddove prevista. La manutenzione e gestione dei parcheggi pubblici può essere affidata a soggetti privati con apposito provvedimento comunale (convenzione) e devono essere realizzati nel rispetto delle dimensioni di cui all'art. 41. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria.</li> <li>Parcheggi pubblici (P2): riguardano gli spazi di interesse collettivo, a servizio della</li> </ol> |

| Potenzialità edificatoria                           | generalità degli utenti, concorrono alla dotazione territoriale di cui all'Art. A-24 della LR 20/2000 e costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.  3. Parcheggi privati (P3): i parcheggi privati sono costituiti dalle autorimesse o posti auto privati adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento, realizzati ai sensi dell'Art. 41 sexies della L. 1150/42, così come modificato dall'Art. 2, 2° comma della L. 122/89. Tali parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente.  I parcheggi privati pertinenziali sono quelli realizzati ai sensi dell'Art. 9 della L. 122/89 e come tali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare a cui sono vincolati.¹  4. Parcheggi privati pertinenziali per attività commerciali al dettaglio (P4): riguardano spazi di uso comune adibiti a parcheggio al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale, di cui alla delibera C. Regionale n° 1253/99, punto 5.2.1.  Si definisce potenzialità edificatoria di una unità fondiaria la quantità massima di edificazione consentita dall'applicazione congiunta dei diversi vincoli e degli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici.  La potenzialità edificatoria è attribuita ai titolari della proprietà degli immobili compresi                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | nell'unità fondiaria ed è utilizzabile per la realizzazione di interventi di iniziativa privata, intendendosi con ciò interventi attuativi degli strumenti urbanistici realizzati da soggetti privati per le loro finalità, ovvero da Enti pubblici che, in quanto proprietari di immobili, operano in regime privatistico.  Qualora una unità fondiaria venga espropriata, della potenzialità edificatoria spettante ai sensi degli strumenti urbanistici a tale area diventa titolare l'Ente espropriante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rete ecologica                                      | Sistema polivalente di nodi - rappresentati da unità ecosistemiche tendenzialmente areali dotate di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili in genere – e corridoi – rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie – che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sede stradale                                       | Ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le fasce di ambientazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standards urbanistici (vedi dotazioni territoriali) | Gli standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici per la realizzazione delle infrastrutture, l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi. Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di funzione, insediamento ed ambito zonale, dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, fermi restando i minimi di legge.  Standard di qualità urbana: livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare:  a) alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni;  b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.  Standard di qualità ecologico ambientale: grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.  Lo standard attiene:  a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti;  b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana;  al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali. |
| Strumenti urbanistici generali                      | Strumenti della pianificazione urbanistica comunale:  Piano Strutturale Comunale (PSC) - Art. 28  Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Art. 29  Piano Operativo Comunale (POC) - Art. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Riguardano quei parcheggi che possono essere realizzati nel sottosuolo o al piano terra degli edifici anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e che come tali vanno a costituire vincolo pertinenziale degli alloggi e non possono essere ceduti separatamente dalle unità immobiliari stesse.

|                                | ■ Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - Art. 31                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie Agricola Utilizzata | L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli,                                                                                   |
| caperinor ignoral camerata     | coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto.                                                                                                                        |
|                                | Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni                                                                                       |
|                                | propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte,                                                                                            |
|                                | sotterranei ed appositi edifici.                                                                                                                                            |
| Territorio Urbanizzato (TU)    | Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità                                                                                      |
|                                | o in costruzione ed i lotti interclusi. Non comprende:                                                                                                                      |
|                                | -3 i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;                                                                                                              |
|                                | -4 gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di                                                                                    |
|                                | carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano;                                                                                      |
|                                | -5 le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;            |
|                                | -6 le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;                                                                                                          |
|                                | -7 gli allevamenti zootecnici.                                                                                                                                              |
|                                | Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente                                                                                         |
|                                | alla situazione di fatto a quella data                                                                                                                                      |
| Territorio in corso di         | Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti                                                                                         |
| urbanizzazione programmata     | specializzati per attività produttive o di poli funzionali la cui attuazione sia programmata                                                                                |
| (TPU)                          | dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TPU comprende le aree non                                                                                                  |
|                                | urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utilizzazione urbana è                                                                                                |
|                                | programmata ed irreversibile in quanto sottoposte a Piani Urbanistici Attuativi                                                                                             |
|                                | approvati, le aree interessate da progetti preliminari approvati di opere pubbliche                                                                                         |
|                                | urbane, nonché le aree già acquisite da enti pubblici per destinazioni urbane di                                                                                            |
| Tamitania a dantinaniana       | interesse pubblico, anche se non ancora utilizzate.                                                                                                                         |
| Territorio a destinazione      | Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali previste in un PSC ma la cui |
| urbana potenziale (TDU)        | attuazione non sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TDU                                                                                         |
|                                | comprende tutte le aree non urbanizzate e non comprese nel TPU destinate ad essere                                                                                          |
|                                | utilizzate per usi urbani.                                                                                                                                                  |
|                                | II TDU non comprende:                                                                                                                                                       |
|                                | - le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di carattere                                                                                           |
|                                | extraurbano (viabilità extraurbana, discariche, depuratori, impianti energetici e                                                                                           |
|                                | simili);                                                                                                                                                                    |
|                                | - le aree destinate a parchi territoriali extraurbani, e ad attività ricreative e sportive                                                                                  |
|                                | all'aperto, anche private, comportanti una quota modesta di edificazione o                                                                                                  |
|                                | impermeabilizzazione del suolo;                                                                                                                                             |
|                                | - le aree destinate ad attività estrattive e relativi impianti.                                                                                                             |
| Territorio rurale              | Tutto il territorio che non sia classificato urbano o in corso di urbanizzazione o a                                                                                        |
|                                | destinazione urbana potenziale.                                                                                                                                             |
|                                | Il territorio rurale comprende anche le aree forestali.                                                                                                                     |
| Trasformazione urbana          | E' costituita dagli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con                                                                            |
|                                | altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la                                                                                          |
|                                | modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; sono fra questi in                                                                                |
|                                | particolare gli interventi di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni.                                                 |
| Unità minima d'intervento nel  | Per unità minima di intervento nel centro storico si intende l'area, delimitata da un                                                                                       |
| centro storico                 | perimetro, all'interno della quale gli interventi non manutentivi sono assoggettati alla                                                                                    |
|                                | presentazione di un progetto unitario.                                                                                                                                      |
| Uso                            | Si intende lo svolgersi, nell'ambito della disciplina urbanistica, di una determinata                                                                                       |
|                                | attività in un determinato immobile                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                             |

### **DEFINIZIONI DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA**

| TERMINE                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbaino                                     | Opera sporgente dalla copertura del tetto che consente l'apertura di una finestra verticale, realizzata al fine di illuminare il vano sottostante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aggetto                                     | Sporgenza orizzontale del piano di facciata (balcone, pensilina, mensola, cornice ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alloggio (appartamento)                     | Insieme di ambienti destinati alla residenza di persone e costituenti unità immobiliare ad uso residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altana                                      | Struttura rialzata, al di spora del tetto, a guisa di torretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Androne                                     | Galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con il cortile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attico                                      | Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato, posizionata all'ultimo piano, parzialmente arretrata rispetto alla facciata e provvista di terrazzo a livello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aperture (luci e vedute)                    | Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle norme del presente R.E., anche da quelle del Codice Civile (L. III, Tit. II, Sez.VII). Per luci si intendono le aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono le aperture che permettono anche l'affacciamento, diretto oppure obliquo o laterale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Balcone                                     | Struttura in aggetto dal muro esterno di un edificio, delimitata da un parapetto in muratura e/o a ringhiera e sostenuto da mensole a sbalzo, costituente pertinenza esclusiva di una unità immobiliare cui si accede attraverso una o più porte-finestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ballatoio                                   | Struttura che gira attorno ad un edificio esternamente o internamente, avente funzione di dare accesso alle unità immobiliari del piano al quale appartengono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bow-window                                  | Elemento strutturale sporgente dal corpo di fabbrica, generalmente delimitato da superfici verticali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cantina                                     | Locale costituente accessorio dell'unità principale, adibito a deposito, con accesso generalmente situato al piano terreno, interrato o seminterrato del fabbricato di cui fa parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cavedio                                     | Cortile di dimensioni molto ridotte con la funzione di illuminare e arieggiare locali di servizio o comunque non abitabili; utilizzo per il passaggio di condutture principali di impianti, consentendone l'ispezione e la manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chiosco                                     | Piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Copri-scopri                                | Strutture precarie estensibili, scopribili od apribili, utilizzate per attività temporanee od occasionali, (es. carico e scarico), nelle quali non è prevista la permanenza di persone, ed utilizzate esclusivamente ad integrazione di attività principali,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Costruzione edilizia(alias "opera edilizia) | Costruzione edilizia, alias opera edilizia, o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.  3. Ai fini del RUE le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie: edifici, impianti, strutture tecnologiche, infrastrutture, manufatti diversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Edificio                                    | E' qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo . Rientrano fra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, , tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.  La circolare del Min. LL.PP. 23/7/1960, n° 1820 definisce "edificio" una qualsiasi costruzione stabile coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni per mezzo di muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome. |
| Edificio unifamiliare                       | Si intende un edificio singolo, con i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito alla mappa catastale ad una unica particella.  Tale unità può essere isolata o aggregata in una schiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fabbricato                                  | (vedi edificio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forni (fornetti e barbecue)                 | Piccoli manufatti, per la cottura di cibi o vivande, dotati o meno di canne fumarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Galleria                               | Ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità.                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gazebo                                 | Chiosco da giardino con funzione di arredo, eventualmente copribile con                                                                                           |
| Immobile,                              | vegetazione o materiale leggero permeabile o parzialmente impermeabile  Sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente            |
|                                        | 'immobili':                                                                                                                                                       |
|                                        | - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree';<br>- le costruzioni edilizie;                                                                                      |
|                                        | - gli alberi;                                                                                                                                                     |
|                                        | - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).                                                                                                        |
| Impianto (alias struttura tecnologica) | E' qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto        |
| techologica)                           | non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone.                                                                                         |
|                                        | Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio                                                                                      |
|                                        | (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno; bacini di  |
|                                        | accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o ricezione (con                                                                                           |
|                                        | esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio,                                                                                     |
|                                        | che costituiscono un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un   |
|                                        | edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di                                                                                            |
|                                        | trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilos meccanizzati, e quanto può essere       |
|                                        | assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa categoria le costruzioni                                                                                  |
|                                        | atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti                                                                                      |
|                                        | sportivi o per lo spettacolo scoperti: campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate, piscine, e simili. Non si considerano     |
|                                        | 'impianti sportivi' le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso                                                                                       |
| La Para Pala and National              | strettamente privato.                                                                                                                                             |
| Indice di densità arborea              | Numero di alberi esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.                                                                     |
| Indice di densità arbustiva            | Numero di arbusti esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie                                                                                    |
| Infrastruttura                         | di riferimento.  Sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza                                                                |
|                                        | spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due                                                                                    |
|                                        | punti del territorio. Sono infrastrutture:                                                                                                                        |
|                                        | a) le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o |
|                                        | merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili;                                                                                    |
|                                        | b) le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: |
|                                        | acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture                                                                                         |
| Internante adilinia                    | elettriche, telefoniche, ottiche e simili.                                                                                                                        |
| Intervento edilizio                    | Evento intenzionale che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e     |
|                                        | regionale vigente;                                                                                                                                                |
| Intervento di cambio d'uso             | Il tipo di l'intervento Cambio d'uso (CD) è definito con riferimento alle costruzioni e alle aree:                                                                |
|                                        | a) con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo                                                                                |
|                                        | d'uso, da uno a un'altro dei tipi d'uso come classificati XXXXXXXXXXX.                                                                                            |
|                                        | La modifica dell'uso nell'ambito del medesimo tipo d'uso non costituisce CD;<br>b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento CD esclusivamente il  |
|                                        | caso della realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto, anche                                                                                   |
| Involuere                              | non comportante lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo.                                                                                       |
| Involucro                              | Si definisce involucro di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi      |
|                                        | dell'edificio. L'involucro è quindi definito in analogia alla sagoma, ma non                                                                                      |
| Lastrico solare                        | comprende gli spazi aperti coperti.  Copertura a terrazzo , praticabile o non, di un intero corpo di fabbrica o parte                                             |
| Lastrico solare                        | di esso.                                                                                                                                                          |
| Loggia                                 | Spazio aperto e coperto, sito generalmente sul lato esterno di un edificio,                                                                                       |
|                                        | avente funzione di protezione di accesso all'edificio stesso od alle unità immobiliari.                                                                           |
| Lucernario                             | Apertura, protetta da un infisso o da un serramento, vetrata, che si pratica nel                                                                                  |
|                                        | tetto di un edificio per illuminare e ventilare i locali sottostanti. E' normalmente                                                                              |
| Manufatti diversi                      | accessibile per la manutenzione e pulizia del coperto.  Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come                              |
| manuall diversi                        | Thermano her manufatti diversi tutte le costruzioni non ciassificabili come                                                                                       |

|                                  | edifici, impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: a) le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie,opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | b) le recinzioni in qualunque materiale (a eccezione della sola siepe viva); c) le pavimentazioni, le massicciate e le piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | d) i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi,monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali; e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale a edifici residenziali, quali campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza non superiore a m. 15, altre attrezzature sportive private di dimensione analoga; |
|                                  | f) le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri;<br>g) le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | carattere provvisorio, e simili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manufatti per l'arredo urbano    | Costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio i seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <ul> <li>a) installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo;</li> <li>b) installazione di insegne, di pre-insegne, di cartelli pubblicitari, formazioni di scritte o immagini pubblicitarie con qualsiasi tecnica;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | d) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni;<br>e) installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l'illuminazione, segnaletica direzionale per attività economiche, segnaletica turistica, bacheche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | f) installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mansarda                         | Ambiente sito sopra il piano di imposta e la sagoma del tetto, che assume generalmente una forma spiovente e che viene finestrato nella falde più inclinate per illuminare ed areare i vani sottotetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opera edilizia                   | Vedasi "costruzione"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opere (edilizie) non             | si intende la realizzazione di opere edilizie che, per rispondere efficacemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| diversamente localizzabili       | al tipo di esigenza da cui sono motivate, non possono essere realizzate se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | non interessando una determinata area o località. Possono ad esempio essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | circostanze, la realizzazione di infrastrutture, di impianti o di manufatti diversi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | per rispondere ad esigenze specifiche di una determinata località o territorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | per quanto riguarda gli edifici, possono essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, gli interventi anche di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | nuova costruzione per attività di pubblica utilità al servizio di una determinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | località o territorio, o gli interventi necessari per l'ampliamento e lo sviluppo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | attività economiche già insediate in loco. Non possono comunque essere considerate opere non diversamente localizzabili la realizzazione di nuovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | edifici residenziali o di nuovi edifici per attività produttive non ancora insediate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Organismo edilizio               | in loco.  Per organismo edilizio si intende una U.I., ovvero un insieme di U.I., con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Organismo Eunizio                | specifica destinazione d'uso, progettata unitariamente con caratteristiche di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | attrezzature di propria pertinenza. Gli organismi edilizi sono costituiti da: spazi di fruizione dell'utenza per attività principale; spazi di fruizione dell'utenza per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | attività secondaria; spazi di circolazione e collegamento (che possono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | appartenere alla singola U.I. o essere comuni a più U.I.); locali e vani tecnici. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze associate alla singola U.I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | ovvero comuni a più U.I. Ad esclusione di locali e vani tecnici, gli spazi e le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Donati fin actual                | pertinenze possono essere chiusi o aperti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pareti finestrate e prospicienti | Si definisce finestrata una parete dotata di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute,. Si definiscono prospicienti due pareti che si fronteggiano per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prospiololiti                    | l'interezza o per una loro parte. Si rilevano almeno tre principali categorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Patio                                                 | diverse di prospicienza: a) edifici prospicienti con pareti opposte parallele; b) edifici prospicienti con pareti divergenti linearmente:; c) edifici prospicienti con pareti ad andamento non lineare, con avanzamenti ed arretramenti diversificati: nel calcolo della distanza fra pareti finestrate si considerano solo le parti delle pareti che rimangono all'interno della proiezione del fascio dei segmenti ortogonali alle singole parti dei fronti dell'edificio stesso. Si definiscono prospicienti finestrate due pareti che, anche in caso una sola sia finestrata, si fronteggino nel modo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta. Per affacciamento diretto, si intende la proiezione ortogonale, rispetto al piano della veduta, dal suo punto più svantaggioso.  Cortile interno generalmente sistemato a giardino, circondato da portici e/o                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | loggiati su cui si aprono ambienti di uno o più edifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pensilina                                             | Copertura a sbalzo (senza pilastri) posta a protezione di uno spazio sottostante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pergolato                                             | Struttura per l'ombreggiamento, costituita da un'intelaiatura in legno, metallo o altro materiale leggero, adibita a sostenere piante generalmente rampicanti, copribili con vegetazione o materiale leggero permeabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pertinenze                                            | Sono pertinenze di una costruzione gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni della costruzione; nel caso di un edificio sono pertinenze l'area di pertinenza, o lotto, i corpi accessori, anche staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali garage, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Piattaforma ecologica                                 | Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzato dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo (smaltimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Portico                                               | Struttura architettonica a forma di galleria aperta almeno su un lato, posta al piano terra di un complesso edilizio, per lo più sorretta da pilastri/colonne, utilizzata come passaggio pedonale. Ha generalmente funzioni oltre che di riparo anche decorative ed architettoniche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profilo di una costruzione                            | Per profilo di una costruzione si intende la linea chiusa che costituisce il contorno della proiezione ortogonale della costruzione su un piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quota al suolo di una costruzione                     | Si definisce quota al suolo di una costruzione la media delle quote del terreno misurate lungo il perimetro di attacco al suolo e ponderate rispetto allo sviluppo lineare del perimetro stesso.  Qualora lungo il perimetro del sedime la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno circostante.  Nel caso di due costruzioni diverse contigue nelle quali un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'altra, tale tratto è escluso dal computo e le relative quote non contribuiscono a determinare la misura della quota al suolo della costruzione.  La quota al suolo, come la quota massima e la quota minima di cui agli articoli successivi, sono misurate rispetto ad una quota di riferimento generale (livello del mare), o locale. |
| Quota massima e quota minima di una costruzione       | La quota massima di una costruzione è la quota del suo punto più alto, non escludendo alcun elemento della costruzione.  La quota minima di una costruzione è la quota del suo punto più basso, non escludendo alcun elemento della costruzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ricovero attrezzi per                                 | Casette" in struttura prefabbricata, leggera e non affissa al suolo, in legno o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| giardino Sagoma e area di sedime fuori ed entro terra | materiale plastico  La linea di attacco al suolo delimita le parti della costruzione che si trovano fuori terra da quelle che si trovano entro terra.  La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi, pensiline o cornicioni di gronda inferiori a m 1.40) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale, che sui piani verticali; In conseguenza sono definiti: -la sagoma fuori terra quale inviluppo dei profili delle parti fuori terra della costruzione; -la sagoma entro terra, quale inviluppo dei profili delle parti interrate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             | <ul> <li>-il sedime fuori terra quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti fuori terra della costruzione, e la superficie occupata fuori terra quale misura della sua area in mq.;</li> <li>-il sedime entro terra, quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti</li> </ul> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | entro terra della costruzione, e la superficie occupata entro terra, quale misura della sua area in mq.                                                                                                                                                                                             |
| Sagoma lorda di una         | Per sagoma lorda di una costruzione si intende la figura geometrica                                                                                                                                                                                                                                 |
| costruzione                 | tridimensionale delimitata dall'insieme (inviluppo) dei profili). La sagoma lorda pertanto rappresenta la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte                                                                                                                                     |
|                             | le sue parti (anche aggettanti o interrate o accessorie, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sedime di una costruzione e | Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione,                                                                                                                                                                                                                              |
| superficie occupata         | comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo. Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo                                                                                                                                                    |
|                             | che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di<br>suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da                                                                                                                                  |
|                             | costruzione idonei al suo consolidamento.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Per superficie occupata si intende la misura in mq. dell'area del sedime.                                                                                                                                                                                                                           |
| Serra solare                | Spazio chiuso vetrato o parzialmente vetrato, normalmente orientato a sud,                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | separato dall'ambiente esterno mediante pareti e/o coperture e collegato alla costruzione con una o due aperture, eventualmente apribili, e finalizzato alla                                                                                                                                        |
|                             | riduzione delle dispersioni termiche ed alla captazione della radiazione solare.                                                                                                                                                                                                                    |
| Silos                       | Costruzione adibita all'immagazzinamento ed alla conservazione delle materie                                                                                                                                                                                                                        |
| Soppalco                    | prime ovvero derivate da produzioni agricole Struttura orizzontale utilizzata come piano utile, ricavato dalla suddivisione                                                                                                                                                                         |
|                             | parziale di ambienti generalmente di notevole altezza                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stazione ecologia di base   | Piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali                                                                                                                                                                                                                      |
| Stazione ecologica          | della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento.  Area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della                                                                                                                                         |
| attrezzata                  | raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | materiali; esse sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti.                                                                                                                                                                                                                   |
| Superfetazione              | Si intende l'aggiunta di elementi e/o spazi non autorizzati, realizzati in epoca e con materiali diversi dall'organismo edilizio principale o che occupano parte                                                                                                                                    |
|                             | dell'area cortiliva originaria quali, ad esempio, tettoie in lamiera, ricoveri per                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | animali, baracche o prefabbricati di qualsiasi genere, chiusure e tamponature                                                                                                                                                                                                                       |
| Taverna                     | precarie ecc.  Locale accessorio a servizio di unità immobiliare a destinazione abitativa                                                                                                                                                                                                           |
| Tuvoma                      | ubicato solitamente al piano terra e/o seminterrato di un edificio residenziale.                                                                                                                                                                                                                    |
| Terrazza                    | Struttura, praticabile, scoperta, generalmente a copertura totale o parziale di                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | un edificio, delimitata da un parapetto in muratura e/o ringhiera,<br>E' coperta quando è delimitata da una struttura orizzontale superiore ed                                                                                                                                                      |
|                             | avente un unico lato aperto                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tettoia                     | Copertura, posta a protezione dello spazio sottostante, che rimane                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | prevalentemente aperto sui lati e collega l'entrata posta sulla recinzione con l'entrata principale del fabbricato.                                                                                                                                                                                 |
| Unità di immobili           | Per unità di immobili si intende un insieme di costruzioni e di porzioni di suolo                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | o di corpi idrici, che nei loro reciproci rapporti di integrazione e di pertinenza, sono significative dal punto di vista funzionale. Sono definite come unità                                                                                                                                      |
|                             | composte da un immobile avente un ruolo principale e da eventuali altri                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | immobili della stessa categoria o di categorie diverse, legati al primo da un                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | ruolo accessorio ovvero pertinenziale.<br>Fra le unità di immobili, ai fini del RUE, si riconoscono in particolare alcune                                                                                                                                                                           |
|                             | tipologie in relazione all'immobile principale:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | a) le unità edilizie (UE) (o organismo edilizio);                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | b) le unità fondiarie; c) le unità impiantistiche;                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | d) le unità infrastrutturali.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unità edilizia (alias       | Si definisce Unità edilizia (o organismo edilizio) l'unità tipologico-funzionale                                                                                                                                                                                                                    |
| "organismo edilizio"        | corrispondente a un edificio autonomo dal punto di vista dell'accesso e della distribuzione, distinguibile dagli edifici limitrofi. Tale unità è progettata                                                                                                                                         |
|                             | unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e autonomia funzionale                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Sono pertinenze di un edificio gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in                                                                                                                                                          |
|                             | rapporto durevole di relazione subordinata al servizio della funzione o delle                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | funzioni dell'edificio:a) area di pertinenza, o lotto;b) corpi accessori, anche staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali(quali                                                                                                                                         |
|                             | staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali(quali                                                                                                                                                                                                                         |

|                        | autorimesse, cantine, centrale termica e altri impianti);c) alberature e manufatti diversi di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc. L'area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime dell'edificio; in tal caso l'UE coincide con l'edificio. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria UE. Qualora due edifici aderenti costruiti originariamente come due UE indipendenti, siano stati organicamente connessi dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare un'unica UE.                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità impiantistica    | Si definisce Unità impiantistica l'unità composta da un impianto, quale immobile principale, nonché dall'area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unità infrastrutturale | Si definisce Unità infrastrutturale l'unità composta da un'infrastruttura o da un insieme di infrastrutture, quale immobile principale, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti complementari o pertinenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unità fondiaria        | Si definisce Unità fondiaria l'unità costituita, quale immobile principale, da un'area o porzione di suolo, individuabile sulla base di attributi di natura giuridica o economica e dalle sue eventuali pertinenze. L'area si intende priva di costruzioni oppure con eventuali costruzioni soprastanti a carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area.  Sono ad esempio unità fondiarie:  a) le unità fondiarie edificabili, dette anche lotti liberi o lotti inedificati;  b) le unità fondiarie edificate, ovvero gli edifici e gli spazi scoperti di pertinenza;  c) le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricolae dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda. |
| Unità immobiliare      | Si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata.  Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veranda                | Portico, loggia, terrazzo o balcone solitamente chiuso da vetrate. Essa può anche avere una funzione di "serra" per lo sfruttamento dell'energia solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Voliera                | Strutture precarie (leggere e non affisse al suolo), metalliche o in legno, delimitate perimetralmente da rete con eventuale copertura leggera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **DEFINIZIONE DI TERMINI IN MATERIA ENERGETICA**

| TERMINE                                                   | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attestato di certificazione energetica                    | Documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. |
| Attestato di qualificazione energetica                    | Documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L'attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici.                                                                                                                                              |
| Bilancio energetico                                       | Si intende per bilancio energetico la quantificazione di energia termica ed elettrica utilizzata in un sistema (edificio, impianto, città), in cui si analizzano i contributi energetici delle diverse fonti per soddisfare i diversi usi dell'utenza finale (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, forza motrice). A partire dal bilancio energetico si può elaborare il bilancio delle emissioni inquinanti (benzene, NOx, PM10 ecc) e climalteranti (CO2, CO2 equivalente ecc).        |
| Caloria                                                   | Unità di misura del calore uguale alla quantità di calore necessaria ad aumentare la temperatura di un grammo di acqua distillata di 1°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificato energetico                                    | Attestazione delle prestazioni energetiche di un edificio attraverso un documento che comprende dati di riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di costi-benefici.                                                                                                                                                                                                                     |
| Certificazione energetica                                 | Vedi attestato di certificazione energetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe energetica o Classe di prestazione energetica      | Classe di valori (da "A" a "G"), usata per rappresentare l'efficienza energetica di un edificio.  Corrisponde ad un intervallo prestazionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica.                                                                                                                                                                    |
| Classificazione degli edifici<br>(cfr. art. 3 DPR 412/93) | E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:  E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;  E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;  E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari                                                                                                            |
|                                                           | E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:  E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;  E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;  E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:  E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;  E.6 (2) palestre e assimilabili;  E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cogenerazione                                             | Si tratta di una tecnica utilizzata in una centrale termoelettrica per ottenere una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                            | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducibilità torreio                                      | produzione associata di energia elettrica e calore. Il principio su cui si fonda la cogenerazione è quello di recuperare il calore generato durante la fase di produzione di energia elettrica, che solitamente viene perso e di riutilizzarlo per produrre energia termica.  La cogenerazione deve essere considerata una soluzione impiantistica finalizzata ad aumentare l'efficienza dei processi di produzione energetica.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conducibilità termica                                      | Secondo la definizione fisica la conducibilità termica è la quantità di calore che in condizioni stazionarie attraversa in un secondo un materiale di lunghezza 1 metro le cui estremità siano mantenute a temperature differenti. Detta in termini più semplificati è la capacità di un materiale solido di trasferire calore. Nel caso di un edificio dunque più alta è la conducibilità termica, maggiori sono le perdite di calore                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ecolabel                                                   | Etichetta assegnata dalla Comunità Europea, per individuare prodotti compatibili con l'ambiente; l'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, concessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e prestazionali sono messi a punto in modo tale da permettere l'ottenimento dell'Ecolabel solo da parte di quei prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effetto serra                                              | Aumento del riscaldamento della superficie della terra e degli strati dell'atmosfera, derivante dall'aumento delle concentrazioni di "gas serra" i quali, agendo come i pannelli di vetro di una serra, consentono l'ingresso del calore ma ne impediscono l'uscita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efficienza energetica di un edificio                       | Vedi prestazione energetica di un edificio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Efficienza luminosa                                        | E' il rapporto tra la luce prodotta e l'energia usata per produrla; si esprime in lumen/Watt. Più è elevata e maggiore è l'efficienza luminosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fabbisogno annuo di energia                                | Quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| primaria per la climatizzazione invernale                  | mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continua. Analogamente per il fabbisogno per la climatizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la illuminazione artificiale degli ambienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonti di energia rinnovabili                               | L'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, i biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gas serra                                                  | Gas che contribuiscono all'effetto serra quali ad esempio l'anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ), il metano (CH <sub>4</sub> ), il protossido di azoto (N <sub>2</sub> O), i clorofluorocarburi (HFC, PFC), ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gradi giorno di una località                               | Parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata. L'unità di misura utilizzata è il grado – giorno (GG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impianti solari termici                                    | Il pannello solare termico cattura l'energia che giunge dal sole sulla terra e la utilizza per produrre acqua calda ad una temperatura dell'ordine di 38-45 ℃. I pannelli fotovoltaici consentono di catturare l'energia che giunge dal sole sulla terra, trasformandola direttamente in energia elettrica, grazie al cosiddetto "effetto fotovoltaico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Massa superficiale:                                        | Massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci .L'unità di misura utilizzata è il kg/m2. Rappresenta il parametro principale che caratterizza il comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell'onda termica dovuta agli apporti termici solari e all'irraggiamento termico.  Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di adeguati valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. |
| Pannelli fotovoltaici                                      | L'effetto fotovoltaico è la conversione diretta della luce del sole in energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | elettrica mediante una semplice lamina di cristallo di silicio. I pannelli fotovoltaici sono una fonte rinnovabile indispensabile per raggiungere gli obiettivi di riduzione all'inquinamento previsti dal Protocollo di Kyoto e trovano l'ideale applicazione là dove sia difficile o estremamente costoso allacciarsi alla rete elettrica tradizionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prestazione energetica                                     | Quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (efficienza energetica ovvero rendimento energetico) di un | essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Progetto energetico dell'edificio o progettazione energetica | dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.  La prestazione energetica è espressa in (kW/h/mq/anno per gli edifici classificati E1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e in kW/h/mc/anno per tutti gli altri edifici.  Procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | legislazione energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risparmio energetico                                         | Decreto Legislativo n.192/05 e alla normativa tecnica di riferimento).  Obbiettivo da perseguire mediante l'adozione di un insieme sistematico di modalità costruttive ed applicazioni impiantistiche che consente di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.  A tal fine si rende necessario intervenire in modo da governare e limitare il fabbisogno di energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scheda tecnica descrittiva di un edificio                    | Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato, ai sensi dell'art.20 della L.R.n.31/2002, di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso.  La scheda tecnica deve essere corredata con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.  La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.  La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Targa energetica                                             | Attestazione delle prestazioni di un edificio attraverso una targa che evidenzia la classe energetica e che consenta ai consumatori di valutare e reffrontare le prestazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEP Tonnellate Equivalenti di<br>Petrolio                    | Unità di misura dell'energia, equivalente a quella media prodotta da una tonnellata di petrolio; l'equivalente è stabilita convenzionalmente in:  1 MWh di enregia elettrica = 0,25 TEP  1 t di olio combustibile = 0,95 TEP  1 mc di metano = 0,00082 TEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trasmittanza Termica K                                       | Flusso di calore che passa attraverso una parete per mq di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.  Per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti può essere fatto ricorso alle norme UNI ed EN ISO ovvero a dichiarazioni del produttore conformi alle norme di prodotto armonizzate.  Viene espresso in:  K = W/mq x °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zona climatica:                                              | Suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica.  Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Watt/ora (Wh)                                                | Unità di misura dell'energia corrispondente al lavoro fornito in un'ora da un dispositivo della potenza di un Watt. Più semplicemente per ottenere il consumo elettrico di un dispositivo occorre moltiplicare la potenza di quel dispositivo (ovvero la "velocità" con cui l'energia passa attraverso il contatore e viene assorbita dagli elettrodomestici) per le ore di funzionamento dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |